





## AVVISO

Prendendo norma dal nobile esempio, che ce ne vanno continuamente offerendo i Lombardi, noi pure abbiamo formato il progetto di pubblicare una completa Gollezione d'Istorici.

Fra essi però ci siam lusungati che fosse per meritare la pubblica approvazione che da noi si promettesser coloro, coi quali abbismo comune la Patria, e che della Patria storia si sono occupati. Due sono i motivi, che ci hanno determinato ad adottare questo sisfema di pubblicazione. Il primo perche, come un gran Gritico filosoficamente ne insegna, non dobbismo occupare delle Istorie straniere pruna di conuscer quella del proprio Paese. Il secondo onde pri chiara sempre risuoni la fram del bel paese, che per tauti secoli è stato l'Atene d'Italia.

Per questi riflessi avendo già data alla luce la Istoria della Repubblica, di Lorenzo Pignotti, ed ormai essendo



## STORIA

DELLA

GUERRA AMERICANA

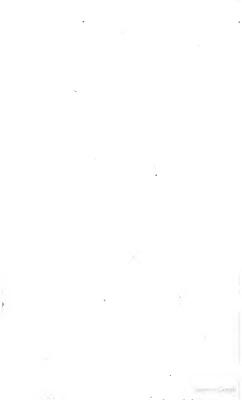

# STORIA

DELLA

## GUERRA AMERICANA

SCRITTA

DA CARLO BOTTA

TOMO QUARTO

FIRENZE
NELLA STAMPERIA DI LEONARDO MARCHINI
MDCCCXXII.

B. 5. H. H30

## STORIA

#### DELLA

### GUERRA AMERICANA

### LIBRO SETTIMO

Dopo che noi siamo iti riscorrendo i due primi periodi di questa ostinata contesa, il primo, nel quale i An. britannici Ministri con insolite leggi gli Americani of-di C. fendevano ed asperavano, ed il secondo, in cui con deboli consigli, e colle insufficienti armi la guerra esercitavano, l'ordine della storia richiede, che ci facciam ora a descrivere quelle cose, che avvennero nel terzo, in cui fatti risoluti, e messa in opera tutta la forza loro, si proponevano di opprimere subitamente con un gagliardo sforzo, e di soggettar l' inimico. Arrivava il Generale Howe da Alifax, e sbarcava il di venticinque giugno colle sue genti a Sandy-Hook, ch' è una punta di terra situata nell' entrar di quel Golfo, che si comprende tra la terra ferma della Nuova-Cesarea, le foci del fiume Rariton, l'Isola degli Stati, e la bocca della cala della Nuova-Jorck da una parte, e l' Isola-Lunga dall' altra. Ai due di luglio pigliava possessione dell' Isola degli Stati, sicchè si possa, o lodar come coraggiosa, o biasimare come temeraria la risoluzione dell' independenza presa in quei di medesimi,

an cui ogni giorno più risuonavano i nemichevoli di C. apparecchiamenti dell' Inghilterra, ed arrivava l'e-1776 sercito reale, e si metteva in punto per assalire con grandissisimo apparato di guerra le parti più deboli dell' America. Avrebbe voluto il Generale aspettar tuttavia ad Halifax l'arrivo dei rinforzi, che il suo fratello l'Ammiraglio doveva condurre dall' Inghilterra, accioche, tosto arrivati entrambi nelle acque della Nuova-Jorck, potessero metter mano all'opera, e, fatto un subito impeto, porre fine alla guerra. Ma l'Ammiraglio indugiava molto ad arrivare, e le stanze di Halifax erano di molto incomodo all'esercito, essendovi le provvisioni scarsissime, nè potendosi le genti tutte ricoverar a terra, dimodochè furon obbligate a rimanersene stivate sulle navi. Finalmente innoltrandosi già molto la stagione, e cacciato dalla necessità si era deliberato ad andar aspettar il fratello ed i rinforzi nelle parti vicine alla Nuova-Jorck, ed erasi partito con tutto l'esercito e coll'armata condotta dall' Ammiraglio Shuldam. Nel tragitto si accozzaron con esso lui alcuni reggimenti, che separati dai compagni per venti contrari navigavano soli alla volta di Halifax. Altri furono intrapresi dai corsari Americant Gli abitanti dell'Isola degli Stati ricevettero il Generale Inglese con grandissime dimostrazioni d'allegrezza, ed i soldati acquartierati qua e là nei villaggi trovarono ogni maniera di rinfrescamento; del che avevano strettissimo bisogno. Quivi venne ad incontrarlo il governatore Tryon, il quale diligentemente lo ragguagliò dello stato della provincia, siccome pure delle forzee degli apparecchiamenti fatti dal nemico. Molti Cesariani venivano ad offerirsi a pigliar soldo nelle An genti del Re, e gli abitatori stessi dell'Isola degli Sta-di C. ti bramosamente entravano sotto le insegne, dimodo-1776 chè si aveva la speranza, che, ove tutto l'esercito riunito si muovesse all'assalto, e corresse le provincie, non si sarebbe incontrato difficoltà nell'ottenere una compiuta vittoria. L'ammiraglio Howe, toccato Halifax, e trovatovi una lettera del fratello, colla quale lo avvisava della sua partenza per alla Nuova-Jorck, e pregava, lo andasse a raggiungere, si mise tosto di nuovo al viaggio, ed arrivava felicemente all'Isola degli Stati il giorno dodici di luglio. Quivi si congiunsero con loro le genti, che guidate dal General Clinton ritornavano dall'infelice spedizione di Charlestown. Arrivavano anche giornalmente i rinforzi d'Europa conviati dal comandante Hotham, sicchè in poco tempo tutto l'esercito sommò bene tra Inglesi, Essiani e Waldeschesi al novero di ventiquattro migliaia di soldati. Si aspettava ancora un'altra coda di Essiani, ch'erano di fanti elettissimi, i quali erano rimasti indietro, e come prima arrivati fossero, avrebbe sommato a trentacinque migliaia di soldati; tuttà buona gente, e della migliore di tutta l' Europa. Non v'era stata mai in America dimostrazione di si gran moto; e quest' era il primo esercito di si fatta forza, che mai si fosse veduto in quelle contrade.

Ora incuminciava appoco appoco a colorirsi il disegno, che ordito avevano i Ministri contro l'America, col quale speravano, oppressi con una insuperabil forza gli Americani, e posto un subito fine alla guerra, le passate incertezze ed i lunghi indugia-

An menti emendare. Da fronte l'esercito principale guidi C.dato dai fratelli Howe, l'uno e l'altro capitani ec-1776 cellentissimi di terra e di mare, dovevano far impressione nella provincia della Nuova-Jorck, debole per se stessa e, siccome piena d'isole e di grossi fiumi, e distendentesi in una lunga costiera, molto esposta alle offese di un nemico, il quale, sterome gl'Inglesi erano, prevalesse in sulle armi di marc Abbondavano in quello le armi e le munizioni, ed i soldati ardevano di grandissimo desiderio di far qualche segnalata pruova in servigio del Re. Alla qual cosa non solo erano gl'Inglesi incitati per la rabbia loro contro il nemico, ma ancora per l'emulazione che avevano verso i Tedeschi, stimando a diminuzione della loro quella confidenza, che in questi aveva il Governo collocato. Volevan dimostrar a tutto il Mondo, ch'essi soli senza l'aiuto di quei lanzi sarebbero stati capaci a soggiogare l'America. I lanzi dall'altra parte, che non si tenevano, e non erano in fatti da meno degl' Inglesi, non volevano a patto nissuno scomparire, sicchè si dovevano aspettare dagli uni e dagli altri gli estremi sforzi. Quando poi , domata la provincia della Nuova-Jorck, si avesse un piede termo in America, piccoli presidj, protetti massimamente dalla poderosa armata, avrebbero bastato per guardarla dagl' insulti del nemico; e l'esercito avrebbe potuto sicuramente procedere alla conquista delle altre vicine provincie. Poteva esso, stantechè la Nuova-Jorck tiene il miluogo delle provincie americane, volgersi, come più opportuno creduto avesse, o a destra per portar la guerra nel Connecticut ed in tutta la

Nuova-Inghilterra, o a stanca per correre la Cesa-AN. rea, e, questa attraversatu, minacciare la città stes-di C. sa di Filadelfia. Facil cosa era eziandio col mezzo 1776

sa di Filadelfia. Facil cosa era eziandio col mezzo 1776 delle fregate e degli altri legni minori non solo tenere aperta la comunicazione tra l'una parte e l'altra dell'esercito sulle due rive del fiume del Nort, ma ancora valicarlo secondo il bisogno, e trasportar prontamente e facilmente le genti dall'una delle sue rive sull'altra. In somma questo posto della Nuova-Jorck, sia per la natura sua, o si voglia considerare il grosso e frequente navilio, del quale erano gl'Inglesi forniti, era quasi come un nido sicuro, donde, e dove potevano ed infestare i vicini luoghi, ed assalir il nemico a posta loro, e portar le armi, dove più loro quadrava, ed offender con successo, e ritirarsi senza pericolo. Per le quali cagioni intendevano di far di quella città la principale sedia della guerra. Al che si aggiungeva, che per l'abbondanza dei Leali eranvi in essa più che in qualunque altra città di America le parti del Congresso inferme. Nè si dee passar sotto silenzio una cosa di somma importanza , la quale era , che, se il Generale Carleton, superati i laghi, siccome si sperava , penetrato fosse sino alle sponde del fiume Nort, esso puntando all' ingiù, ed il Generale Howe all'insù avrebbero potuto l'uno coll'altro congiungersi, e tagliar in tal modo del tutto la comunicazione tra le provincie della Nuova-Inghilterra poste sulla sinistra riva, e le altre del mezzo. e le meridionali situate sulla destra del medesimo fiume; il ch'era stato sempre il più favorito disegno dei Ministri. Finalmente si era considerato, che

Ax l'Isola-Lunga separata soltanto da quella della Nuodi C. va-Jorck per la riviera detta dell' East, ossia di le-1776 vante, era di per se stessa molto fertile, e, siccome abbondantissima di biade e di bestiami, capace da se stessa ad alimentare il più grosso esercito. Credevasi oltre a ciò che gli abitanti suoi molto fossero inclinati alla causa reale. L'impressione poi, che l'esercito dell'Howe avrebbe fatto sulle coste della Nuova-Jorck, doveva essere nel medesimo tempo secondata dalla parte del Canadà, siccome abbiam detto, da Carleton, che guidava dodici in tredicimila soldati di fiorita gente; e dalla parte delle provincie meridionali dal Generale Clinton, il quale doveva assalire Charlestown. Così essendo le forze americane divise, ed i Capi loro come soprappresi ed aggirati da tanti assalti , non si dubitava , che la fortuna dovesse al tutto e tostamente a favor dell' armi britanniche inclinare. Ma accadde in questo ciò. che suole addivenire di tutti gli umani disegni . quando sono troppo avviluppati, e di troppe parti composti ; perciocchè , se una se ne conduce a buon fine, le altre difettano; e , guastata per conseguente tutta l'opera, non si ottiene il finale intento. Della qual cosa si doveva altrettanto più nella presente hisogna temere, che non solo si avevano a superare gli ostacoli frapposti dagli uomini, ma ancora quelli dei venti e delle stagioni. Poichè non si poteva sperare, che la natura stessa delle cose a quest'impresa servisse in guisa, che tutti e tre gli eserciti, giusta la mente degl'intraprenditori, giugnessero nel prescritto tempo al divisato campo, e gli uni cogli altri opportunamente cooperassero. Era anche

Digital on Go

da dubitarsi, che tutti fossero per esser vittoriosi. A N Il che per altro era necessario per l'intiera giudica-di C. zion della guerra. Avvenne adunque da una parte, '776 che i venti contrari ritardarono sul mare il corso delle navi dell'amniraglio Howe, sicche tanto indugiarono ad arrivare, ch'era già fatta, siccome raccontato abbiamo, con infelice successo la fazione di Charlestown. E dall' altra le difficoltà incontrate nel passare i laghi del Canadà arrestarono del tutto i progressi di quell'esercito, sicchè non potette in quest' anno valicargli per recarsi sulle rive del fiume del Nort. Quindi ne derivò, che Washington non solo non fu obbligato ad indebolir di più il suo già debole esercito delle coste col mandar soccorsi verso la Carolina meridionale o verso il Canadà, ma ancora quelle genti stesse, le quali con tanto valore avevano difeso Charleston, o furono mandate in aiuto dell'esercito, che difendeva il passo dei laghi, o furon fatte venire in rinforzo dell'esercito principale. Ma nonostante tutti questi mancamenti si aveva buona speranza, che l'esercito solo di Howe fosse abile a vincere la guerra. La quale speranza, se non era senza ragione, chi non vede, che, se i ministri ed i capitani inglesi invece di aver disseminate e sparse in tre lontani luoghi le forze, le avessero, soltanto lasciate le sufficienti guernigioni ne' posti opportuni, tutte raccolte in un solo, e quivi fatta la massa generale, corsi fossero così grossi e potenti contro l'esercito americano, ne avrebbero non solo facilmente, ma fors'anche sicuramente avuta la finale vittoria? Gli Americani dal canto loro non avevano niuna diligenza

An lasciata indietro per resistere alla piena, che loro vedi C. niva addosso. Ma i provvedimenti non riuscivano 1776 eguali nè ai desideri, nè agli sforzi loro, nè al pericolo che sovrastava. Aveva bensì il Congresso ordinato, che si fabbricassero piatte, foderi armati, galee, ed altre batterie galleggianti per la difesa del porto della Nuova-Jorck, e delle bocche dell'Hudson. Ma invano si poteva sperare, che questi deboli apparati potessero ostare con qualche successo al prepotente navilio Inglese. Aveva egli anche decretato, che tredici migliaia di milizie provinciali andassero a congiungersi coll'esercito principale di Washington, il quale, conosciuto per tempo il pericolo della Nuova-Jorck, era andato ad alloggiar in quei contorni; e che di più si mettesse in ordine un esercito di diecimila soldati, il quale, stanziando nelle provincie del mezzo, dovesse servire alle riscosse. Eransi diligentemente fortificati con trincee e con artiglierie tutti i posti più deboli, ed una grossa schiera alloggiava nell' Isola Lunga a fine di proibire dallo sbarcar gl' Inglesi, o di difenderla contro gli sbarcati. Ma l'esercito del Congresso non era a gran pezza abile a sostenere il peso di tanta guerra. La mancanza delle armi vi era grande, e le malattie molto frequenti e gravi. Quantunque poi per le continue istanze del Generale le milizie accorse fossero dalle vicine provincie, ed alcuni reggimenti d' ordinanza chiamati dalla Marilandia dalla Pensilvania e dalla Nuova-Inghilterra fossero venuti a congiungersi coll'altre genti, dimodochè si annoveravano in tutto l'esercito ventisette migliaja di soldati, tuttavia non vi si poteva fare su gran fondamento, essendovene ben tutta una quarta parte impedita dalle malattie, ed altrettanta mancante delle di C. necessarie armi. La maggior parte erano gente in-1776 disciplinata e tumultuaria, che in un fatto d'armi giusto avrebbero fatto cattiva pruova. Queste cose, che in tanto pericolo ponevano la causa americana, si dovevan riconoscere parte dalla mancanza della pecunia, che impediva il Congresso e gli altri Capi della lega a poter soldar genti, e fornirle di tutte le cose necessarie all'uso della guerra, parte dalla grettezza loro, la quale faceva si, che, volendo essi trasportar la parsimonia della pace nell'esercizio della guerra, andavano molto lenti nello spendere e parte ancora dall'opinione molto radicata in loro del pericolo pella pubblica libertà degli eserciti stanziali, la quale gli aveva anche indotti nella credenza che possibil fosse di apparecchiar ogni anno un esercito atto e fatto a poter resistere alle armi nemiche. Forse ancora, e senza forse, molti andavano rilento nel correre all'armi e nel far le provvisioni convenevoli; perciocchè speravano, che per mezzo della potestà dei Commissari Inglesi, i quali non solo erano capitani di genti armate, ma eziandio pacieri, si sarebbe potuta la lite amichevolmente terminare. Quest' esercito, tale qual egli era, stava accampato in modo, che difender potesse comodamente i luoghi più esposti alle offese. Quella parte, che stanziava nell' Isola-Lunga, obbediva ai comandamenti del maggior Generale Greene; ma essendo egli malato ebbe lo scambio nel Maggior Generale Sullivan. Il grosso occupava l' Isola della Nuova-Jorck, che doveva esser la prima dell'AmericaAx, ne provincie ad esser percossa dagl' Inglesi, e due di C. piccole bande difen.levano l'isola del Governatore 1776 ed il luogo detto Panlus-Hook, situato rimpetto la Nuova-Jorck sulla destra riva dell' Hudson, ossia fiume del Nort. Le milizie Jorchesi capitanate dal Generale americano Clinton alloggiavano sulle rive del Sound verso la Nuova Roccella, e di due Chester da levante e da ponente. Perciocchè si temeva, che l'inimico sbarcato con bnon nervo di gente sulla settentrionale riva del Sound corresse a Kingsbridge, ossia ponte del Re, e di impadronitosi di quel luogo serrasse al tutto l'esercito Americano nell'180 la della Nuova-Jorck.

Stando le cose in questi termini , pronti gli uni ad assalire, e gli altria difendersi, e tutti a fidare alla fortuna delle battaglie il destino dell'America i Commissari Inglesi prima di venirne all'armi vollero usare la pacifica facoltà, della quale erano investiti. Per la qual cosa lord Howe aveva già fin dal mese di giugno, navigando sulle coste del Massacciusset sulla nave reale l'Aquila , mandato per parte del Re una lettera a tutti i Governatori , ch' erano etati cacciati dalle provincie loro, ingiungendo, la pubblicassero e propagassero in mezzo ai popoli con tutti que' mezzi , che più opportuni e più efficaci credessero. Annunziava la facoltà, che il Re aveva dato ai due Commissari di concedere generali o particolari perdoni a tutti 💝 coloro, i quali, in mezzo ai tumulti ed ai disordini di quei tempi, scostati si fossero dalla leanza e dall'obbedienza dovute alla Corona, e desiderassero, ritornando al debito loro, di raccogliere i

frutti della reale clemenza. Dichiarava ancora , chi' A. era fatta ad essi abilità di chiarire qualunque colo-di C. nia o provincia, o contea, o città, o porto, o terra 1776 riposte nella pace del Re; nel qual caso s'intendeva, che tutte le penali leggi fossero senz'altro verso le medesime cessate. Prometteva finalmente, che si sarebbero meritamente riconosciuti i servigi di coloro, i quali contribuito avessero a ristorare l'autorità del Re. Queste scritture trapelavano in mezzo ai popoli portatevi frequentemente dai tamburini; ed il Generale Washington mandò al Congresso speditamente quelle, ch'erano state indiritte ad Ambuosa. Questi con generoso consiglio risolvette, si stampassero nelle gazzette, acciocchè i buoni popoli degli Stati uniti ( quest' esse sono le parole della risoluzione) potessero esser informati della qualità dei Commissari, ed intendessero, quali fossero i termini, coi quali sperava la Corte della Gran-Brettagna d'intrattenergli e di disarmargli; e fossero auche i più ostinati convinti, che nel valor delle mani loro tutta consisteva la speranza di salvar le loro libertà.

In questo mezzo un trombetto aveva portato una lettera di lord Howe indiritta al signor Giorgio Washington senza più. Il Generale non la volle ricevere, allegando, che quei, che l'aveva scritta, non aveva il suo pubblico grado espresso; e che come privata persona non poteva, e non voleva alcun commercio di lettere, o altro intrattenere col capitano del Re. Il Congresso molto commendò Washington; e di più stanzió, che niun capitano generale, o altro comandante qualsivegia dell'e-

AN sercito, ed iu nissuna occasione stesse a ricever di C. lettere, o altri messaggi da parte del nemico, ca-1776 vatone solo quelli, che nella soprascritta notato avessero il grado di ciascheduno.

I Commissarj inglesi non avrebbero voluto per causa di un cirimoniale interrompere affatto col Generale americano quelle pratiche, dalle quali aspettavano qualche frutto. Contuttociò non potevano consentire a riconoscere in Washington il grado del generalato, siccome quello, che stato gli era, siccome pensavano, conferito da una illegittima autorità. Immaginaron adunque un mezzo termine col far la soprascritta così: al Signor Giorgio Washington, etc., etc. Inviarono la lettera per mezzo del colonnello Patterson, aiutante di campo nell'esercito britannico. Fu intromesso al Generale Washington, al quale favellò col titolo di ecc elle n za. Questi lo ricevette molto cortesemente, ma però con molto sussiego. Scusò Patterson la difficoltà della soprascritta con dire, che questi modi si usavano tra gli Ambasciadori, quando non erano ben riconosciuti i gradi. Aggiunse, che i Commissari lo tenevano in grandissima stima, e che non avevano avuto in animo di pregiudicare alla sua dignità. Concluse dicendo, che l'aggiunta degli eccetera avrebbe tolte tutte le difficoltà. Rispose l'Americano, che quando si scrive ad una persona constituita in grado, si dee far menzione di questo; senzadichè la lettera sarebbe privata, e non pubblica; ch'egli era vero, che gli eccetera comprendevano ogni cosa; ma ch'era vero ancora, che non ne escludevano nissuna; e che quanto a lui , non avrebbe

be mai consentito a ricevere alcuna lettera spettan- An. te al suo uffizio, dove il grado suo notato non fos-di C. se. Riprese le parole Patterson, dicendo, che non 1771, voleva instar più; e si parlò quindi dei prigionieri di guerra da ambe le parti. Poscia l'Inglese fece una gran calca di parole, discorrendo della bontà e della benevolenza del Renell'aver eletti a pacieri il Lord, ed il Generale Howe; che questi, siccome aveano le facoltà amplissime, così ancora un grandissimo desiderio di poter accordare le differenze nate tra i due popoli; e ch'ei bramava molto ardentemente, che questa sua visita fosse l'incominciamento della concordia. Replicò Washington, che non aveva nissun mandato a tal fine; ma che gli pareva bene, da quanto se n'era inteso, che i Commissari avessero solo la facoltà di concedere i perdoni; che quei, che errato non avevano, non abbisognavan di perdono; ch' erano sempre stati gli Americani amatori del giusto e dell'onesto, e che difendevano ciò, che credevano ai loro indubitabili diritti appartenersi. Questo, disse Patterson sarebbe troppo vasto campo di discussione; e protestando anche, gl'increscesse assai, che la stretta osservanza delle formalità interrompessé il corso di un affare di si gran momento, chiesta licenza, se n'andò. In tal modo si partirono l'un dall'altro senza aver fermo alcuna cosa, e ritornarono le cose al primo desiderio di guerra. Imperciocchè dall' un canto il Congresso conosceva ottimamente, che non poteva senza vergogna dalla si fresca risoluzioell' independenza rimuoversi; dall' altro dubitava, che le proposizioni dell'Inghilterra non aves-

T. IV.

2

An, sero altro veleno nascosto, che le non dimostravadi C. no. Il Congresso fe pubblicare colle stampe le cose '77<sup>6</sup> dette da una parte, e dall'altra durante l'abboccamento.

I Generali Inglesi, veduta l'ostinazione degli Americani, e deposta ogni speranza di concordia, volgevano tutti i pensieri alla guerra; e si determinarono a non più metter tempo in mezzo alla prima mossa d'arme. Per assicurarsi poi sulle prime di un posto, che servir potesse al bisogno di ritirata, ed abbondevolmente somministrasse le vettovaglie per una sì poderosa oste, si fermarono a voler tentar l' Isola-Lunga, nella quale eziandio per l'ampiezza sua potevano far pruova di tutta quella perizia nell'armi, per cui si credevano sopravanzare, e sopravanzavano invero gli Americani. Adunque il giorno ventidue di agosto, ogni cosa essendo in pronto, e la flotta approssimatasi alla costa occidentale dell' Isola presso alle strette, che chiamano Narrows, e dov'essa piu s'avvicina all'Isola degli Stati, tutte le genti trovarono quivi un accomodato e facile sbarco tra le ville di Gravesend e del Nuovo-Utrecht senza che gli Americani opponessero veruna resistenza. Una grossa parte dell'esercito Americano sotto l'obbedienza del Generale Putnam stava accampata a Brookland, ovvero Brooklin in una parte dell' Isola stessa, ch'è formata a foggia di penisola. Aveva egli l'entrata in questa penisola gagliardamente fortificata con fossi e trincee : e teneva il suo sinistro corno volto al golfo di Wallabond, ed il destro era assicurato da una palude presso un luoro chiamato Gowans-Cove. Dietro di se aveva l'Iso-

la del Governatore, e quel braccio di mare, che AK. l'Isola-Lunga divide da quella della Nuova-Jorck, di C. pel quale all' uopo avrebbe facilmente potuto vali-1771 care alla città di questo nome, dove si trovava l'altra parte dell'esercito, e lo stesso Generale Washington. Questi, veduta vicina la battaglia, non cessava di esortare i suoi ; serbassero gli ordini, stessero forti ; si ricordassero , che nel valore loro , in quelle destre posta era l'unica speranza, che rimanesse alla libertà americana; che per loro stava, che le case loro, i campi, ogni proprietà non diventassero preda dei barbari; difendessero con animi invitti i padri loro, i figliuoli , le spose dagl'insulti di una soldatesca efferata ; che l'America risguardava in quel di i suoi diletti campioni, e dall'operare loro aspettava o la salute o la morte.

Sharcati gl'Inglesi, prestamente procedettero avanti. Eran o i due eserciti separati da una giogaja di monti selvoși , la quale correndo da ponente a levante divide in due parti l'Isola, e la chiamano le alture di Guana. Questa giogaia dovevan di necessità varcar gl'Inglesi per andar a trovare il nemico dall'altra parte. Ma tre sole vie davano il passo, una più vicins alle strette; un'altra, che e quella di mezzo, la quale passa per Flatbush; ed una terza finalmente più lontana a destra, che traversa Flatland. In sulla cima poi dei monti si trova una strada, che va per la lunghezza loro, e mena da Bedford a Giamaica, colla quale le ultime due fra le sopradette s'incontrano, e fan crucicchio su quelle alture. Le tre vie corrono tra balzi e dirupi, e molti passi vi sono difficili, stretti e forți. Il Generale ame.

ricano volendo il nemico tenere su quei monti, gli di C. aveva con ogni diligenza occupati e forniti di sol-- 1776 dati; dimodochè, quando ognuno avesse fatto il debito sup, sarebbe riuscito agl'Inglesi molto difficile il passare. Sulla strada da Bedford a Giamaica eran sì frequenti le scolte, che con grandissima facilità si potevano tramandare le novelle di quanto fosse per succedere sulle tre vie, dall'una all'altra. Il Colonuello Miles col suo battaglione doveva guardare la via di Flatland, e mandar continuamente .corridori tanto per questa, che per quella di Giamaica per sopravvedere, ed avvisare di ciò che occorresse. In questa condizione di cose l'esercito britannico dava all'erta marciando in si fatta ordinanza, che la sua ala sinistra era volta a tramontana, la destra a ostro, ed il villaggio di Flatbush si trovava nel mezzo. Gli Essiani guidati dal Generale Heister stavano in mezzo; gl'Inglesi sotto i comandamenti del Maggior generale Grant formavano l'ala sinistra; ed altri reggimenti Inglesi condotti dal Generale Clinton, e dai due conti di Perey e di Cornwallis componevano l'ala diritta, nella quale avevano i capitani britannici posta la principale speranza della vittoria. Quest'ala si avvicinava aFlatland. L'intento loro era, che mentre gl'Inglesi condotti da Grant, e gli Essiani dall'Heister tenevano a bada il nemico in sui passi delle due prime vie, l'ala dritta girando e marciando per la tersa di Flatland andasse ad occupare il crocicchio, che questa fa colla via per a Giamaica, e di là scesa nella pianura che si trova dall'altra parte dei monti, percuotesse gli Americani di fianco ed alle spalle. Speravano,

che, siccome quel posto era il più lontano dal grosso dell'esercito loro, le guardie sarebbervi state più di C. deboli, e forse più negligenti; e ad ogni modo non 1776 avrebbero potuto resistere ad una si grossa schiera, che loro veniva addosso. Quest' ala dritta degl' Inglesi era la più numerosa, e tutta composta di gente eletta. La sera dei 26, guidando Clinton la vanguardia, che consisteva in fanti leggieri, Percy la battaglia, dove si trovavano i granatieri, le artiglierie ed i cavalleggieri, e Cornwallis la retroguardia, dove erano le bagaglie, alcuni reggimenti di fanti, e le più grosse artiglierie, si moveva tutta questa parte dell'esercito britannico con mirabil ordine e silenzio contro il nemico, partendo da Flatland, e traversando la contrada detta New-Lots. Il Colonnello Miles non istando quella notte a buona guardia non si accorse dell'avvicinarsi del nemico, sicchè questi già era vicino ad un mezzo miglio alla strada di Giamaica sulle alture, due ore prima dello spuntar del di. Quivi Clinton fece alto, e si dispose a dar l'assalto. Incontratosi in una pattuglia americana la faceva prigione. Nissune nuove pervenivano a Sullivan, che comandava a tutte quelle genti, le quali erano fuori degli alloggiamenti di Brooklin . di ciò che succedeva in questa parte. Trascurava egli di mandar oltre nuovi speculatori. Forse credette, che gl'Inglesi dovessero fare il principale sforzo loro contro l'ala sua dritta, essendo là la via più breve. Inteso Clinton dai prigioni, che la via di Giamaica non era guardata, essendogli balzata la palla in mano, si spinse avanti velocemente, ed a un punto preso l'occupò. Poscia senza frappor

An-tempo in mezzo, voltosi a sinistra verso Bedford, di C andò ad impadronirsi di un importante passo, che 1776 i Guenrali aneurenni avevano lasciato sentza guardia. Questa cosa diede affatto vinta la giornata agl' Inglesi. Segui il Conte di Percy colla sua achiera, e tutta la colonna avendo scollinato, scende pel villaggio di Bedford nelle pianure, ch'erano frapposte tra i monti e gli alloggiomenti degli Americani.

In questo mezzo il Generale Grant per intratteuer il nemico, acciò non volgesse l'animo alle cose, che succedevano sulla via di Flatland, e per fargli credere, che gl'Inglesi intendessero di voler forzar il passo sulla diritta del campo americano, si era mosso a mezza notte, ed aveva assalito i Jorchesi ed i Pensilvanesi, che lo guardavano. Questi andarono in volta; ma arrivato il Generale Parsons, ed occupata una eminenza, rinfrescò la battaglia, e sostenne le cose, finche venne in aiuto Lord Stirling con 1500 de'suoi. Qui si menava le mani gagliardamente; e la fortuna non inclinava nè da questa parte, ne da quella. Gli Essiani ancora avevano dato l'assalto dal canto loro sin dallo spuntar del giorno; e gli Americani condotti da Sullivan in persona sostenevano valorosamente l' impeto loro. Nel medesimo tempo le navi Inglesi. dopo fatte alcune mosse, assalirono furiosamente una batteria posta a Red-Hook, a fine di tribolare l'ala destra del nemico, che combatteva da fronte contro Grant, e sempre più allontanarlo dal pensar alle cose, che seguivano in sull' ala sinistra ed in sul mezzo. Ciò nonostante gli Americani sostenevano con grandissimo ardire la carica dei nemi-

ci, e tuttavia combattevano ostinatamente, iguorando, che tanto valore, e sì fatti sforzi tutti era-di C. no indarno; poichè già era la vittoria posta in ma-1776 no degl'Inglesi. Sceso Clinton nella pianura girando sul fianco sinistro degli Americani, percosse di costa coloro, che sostenevano la pugna contro gli Essiani. Aveva anche prima mandato più oltre una grossa schiera, acciò, fatto un più ampio giro, assaltasse gli Americani alle spalle. Accortisi questi, dall'arrivo dei primi corridori Inglesi, di quello, ch' era , o del pericolo in cui si trovavano, suonarono a raccolta, e si ritirarono con buon ordine verso il campo, conducendo seco loro le artiglierie. Ma incontratisi coll'altra schiera delle genti reali, che aveva girato loro alle spalle, e che con molta furia gli caricò, furono rincacciati indietro, e ributtati in certe selve. Quivi s'incontraron di nuovo negli Essiani, e così furon mandati e rimandati dagli Essiani agl' Inglesi, e da questi a quelli parecchie volte con infinita perdita loro. In tale disperato frangente dopo di essere stati in tal modo abburattati buona pezza, alcuni dei loro reggimenti con incredibil valore puntando, si aprirono la via in mezzo alle schiere nemiche, ed arrivarono agli alloggiamenti di Putnam. Altri trovarono scampo nelle profonde selve. L'inegualità de' luoghi , la frequenza dei ridotti, ed il disordine delle schiere fecero di modo, che si mantennero per parecchie ore molte particulari zuffe, nelle quali dal canto degli Americani morirono assai soldati. Sconfitta l' ala sinistra, e la battaglia dell'esercito america-110, gl' Inglesi volendo averne una compiuta vitto-

Av. ria, spintisi a corsa furono tosto addosso ed alle di C. spalle dell'ala dritta, la quale, ignorando tuttavia 17761' infelice evento dell'altra, seguitava a combattere contro il Generale Grant. Finalmente, ricevute le novelle si ritirarono. Ma incontratisi negli Inglesi, alcuni cercarono scampo nelle vicine selve, ed altri tentarono di varcar la palude di Gowans-Cove. Qui alcuni annegarono nell'acque; altri affogarono nella mota; ed alcuni pochi ebbero agio, quantunque perseguitati acerbamente dal nemico, di rifuggirsi nel campo. Perdettero in questo fatto gli Americani meglio di tremila combattenti tra morti, feriti, e prigionieri. Tra questi ultimi si contarono il Generale Sullivan medesimo, ed i Brigadieri generali lord Stirling, e Woodhull. Quasi tutto il reggimento della Marilandia; nel quele erano entrati i più riputati gentiluomini della provincia, su tagliato a pezzi. Sei bocche da fuoco vennero in poter dei vincitori. La perdita degl' Inglesi fu di poca importanza, non arrivando a quattrocento tra morti, feriti, e prigionieri. Certamente fecero in questa giornata gli Americani grand' errore, poichè furono obbligati a combattere con una parte delle forze loro contro tutte quelle del nemico. Non usarono quella diligenza, ch'era richiesta per venire in cognizione della quantità delle genti sbarcate; nè fecero correre dai loro sufficientemente le strade a far la scoperta, massimamente sul sinistro fiauco, donde venne il pericolo; nè con opportune guardie fornirono i passi difficili sulla strada per a Giamaica. Alcuni bucinarono eziandio, quantunque leggermente, di tradimento in

coloro, che aveano in cura di guardargli. Ma egli  $\frac{1}{N^N}$ , cè certo, che poccaron meglio di negligenza, che diali amia animo. Il Colonnello Miles poi era tale, che "7" non lasciava luogo a sospetto. Ei pare bensi, che Sulivan, o troppo confidente, o troppo riassato, non usasse quel rigore, di cui era mestiero in una occorrenza tanto principale per impedir le pratiche ed opprimere i trattati, che i Leali tenevano cogl' laglesi; sicchè erano questi diligentemente informati dei luoghi più deboli, e della negligenza, alla quale starano le guardie. Gl' Inglesi e gli Essiani combattettero non solo con valore, nua ancora con una foga ed una rubbia incredibile per emulazion tra di loro, e per volersi levare le antiche macchie dal viso.

Il Generale Washington era passato durante la battaglia dalla Nuova-Jorck a Brooklin, e veduta la distruzione de' suoi , dicesi esclamasse fortemente in segno di grandissimo dolore. Poteva egli, se av esse voluto, trar fuora i suoi dagli alloggiamenti, e spingerli in soccorso di quelli, che erano alle mani col nemico. Poteva altresì far venire improvvisamente le restanti genti dalla Nuova-Jorck, e comandar loro, entrassero a parte della battaglia. Ma con tutti questi rinforzi il suo esercito non sarebbe stato di gran lunga eguale a quello degl'Inglesi ; e l'aura della vittoria , che già del tutto spirava favorevole a questi, ed il maggiore ardire e disciplina loro ebbero ogni speranza tolto di poter ristorare la battaglia. Se avesse dato dentro, egli è probabile, che tutto l'esercito sarebbe stato a quel pi distrutto, e l'America ridotta a soggezione. Gli

A.s. si dee perciò molta lode per non essersi lasciato in di C.si grave occorrenza trasportare ad un poco pruden-1776 te consiglio, e per avere se stesso ed i suoi serbato ai casi avvenire, ed alla miglior fortuna.

Erano gl'Inglesi venuti in tanta baldanza per la recente vittoria, che seguendo subito la fortuna vincitrice volevano dar la battaglia al campo americano. Ma il Generale Inglese, rattenuto e prudente capitano, ossanche credesse, che gli Americani fossero deutro più forti veramente di quello che non erano, o considerando che l'avuta vittoria gli avrebbe senz' altro rischio dato in mano la città della Nuova-Jurch, che era il principale oggetto della apedizione, contenne il furore de suoi. Accampossi poscia a fronte degli alloggiamenti nemici, e la notte dei 26 sboccò a seicento passi di un bastione sulla sinistra. Intendeva di approssinaria colle trincee, e di aspettare, che pel tempo l'armata cooperasse dalla parte del mare coll'esercito di terra.

"Gli Americani dentro gli alloggiamenti loro si trovavano in graudissimo pericolo. Avevano da frote un esercito superiore in numero, e che presto sarebbe loro venuto contro con una fortuna fresca. Le fortificazioni erano di poco momento, e gl'Inglesi lavorando indefessamente non avrebber penato molto a dar l'assalto con molta probabilità della vittoria. Da due di e due notti pioveva dirottamente sicche ne eran guaste le armi e le munizioni. I soldati oppressi dalle fatiche, scorati dalla sconfitta, condotti a mal termine dai tempi contrar javreber fatto poca difesa. Le navi Inglesi stavano sempre in procitto per entrare nella riviera di Levante. Il

ehe fin allora non avevan potato eseguire , impedite di C. da un greco, il quale sin là, per un riguardo favore- 1776 vole della fortuna verso gli Americani, aveva loro soffiato contro. Ma il vento poteya mutarsi; ed una volta che gl'Inglesi si fossero fatti padroni di quella riviera, non avrebbero i soldati del Congresso potuto conservare in facoltà loro il ritirarsi, e tutto l'esercito avrebbe portato pericolo di dover arrendersi alla prepotente forza dell'inimico. Fatta adunque una dieta, i Generali americani determinarono di votar tostamente quel luogo, e ritirarsi nella Nuova-Jorck. Adunque, ogni cosa essendo in pronto, si prepararono alla ritirata coll'attraversar la riviera sopradetta. Il colonnello Glover ebbe il governo dei vascelli e delle piatte pei trasporti. Il Generale Macdougall stava sopra l'imbarco, ed il colonnello Mifflin doveva guidare la coda dell'esercito. Incominciarono a muoversi alle otto della sera dei 20 con grandissimo silenzio. Ma non eran a bordo; che alle undici. Un vento gagliardo, che softiava allora da greco, ed il riflusso facendo correre rapidissimamente le acque all'ingiù, impedivano il passare. Già temevano di male. Ma poco dopo le undici cessava il greco, e si metteva forte un libeccio. Davano allora pieni di allegrezza le vele al vento, e passarono a Nuova-Jorck. Parve, che la Provvidenza abbia voluto dar favore alla impresa loro. Imperciocchè verso le due della mattina si levò una folta nebbia (accidente insolito e quella stagione in quelle contrade ), la quale ingombrò tutta la Isola Lunga, mentre l'aria era chiara dalla parte della Nuova-Jorck. Washington esortato con

molta instanza da'suoi, perchè si riparasse tosto daldi C. l'altra banda, non volle acconsentire, e fu fra gli 1776 ultimi a partire, quando già le ultime genti erano arrivate a bordo. Erano in tutto nove migliaia di soldati. Sgomberarono le artiglierie, le altre armi, le bagaglie, le munizioni e tutta la salmeria. Gl'Inglesi non n'ebbero sospetto, finchè la mattina, fatto alta ora, e dileguata la nebbia, s'accorsero non senza somma maraviglia della levata del campo, e che gli Americani giá avevano posto ogni cosa in salvo. Solo osservarono una parte della retroguardia americana fuori di gittata in sui battelli, la quale era poco prima ritornata sull'Isola a fine di sgomberare alcune munizioni, che rimaste erano indietro. Chiunque vorrà attendere a tutte le circostanze di questo fatto, crederà facilmente, che niuna fazione militare fu mai da capitani eccellenti eseguita, che meglio di questa stata sia immaginata, nè con più prudenza condotta, nè che più prosperevole cielo abbia favoreggiato.

Rimaneva da votarsi l'Isola del Governatore posta sulla bocca della riviera di Levante, nella quale avevano le stanze due regimenti con nolte artiglierie e munizioni. L'avevano gli Americani fortificata per impedire agl Inglesi il passo di quella riviera. Ma perduta l'Isola-Lunga non si poteva questo intento più oltre ottenere, ed il presidio correra imminente pericolo di cader in poter del nemieo. L'impresa di votar l'Isola del Governatore riusci anch'essa molto felicemente, mal grado le navi Inglesi, che vicine si trovavano. In tal modo tutta l'oste americana dopo la sconfitta dell'Isola-Lunga si trovò ridotta in quella della Nuova-Av. di C.

Per la rotta dell' Isola-Lunga forte sbigottirono 1776 gli Americani, e le cose loro grandemente impericolosirono. Fin allora si eran dati a credere', che il cielo avrebbe costantemente dato favore alle armi loro; e per verità le cose sino a quel di erano loro successe assai felicemente. Ma siccome quelli, che innanzi queste rotte non erano stati assueti a sentire l'acerbità della fortuna, di troppo confidenti ch' erano nella prospera, troppo dichinati diventarono nell'avversa. Avevano eziandio persuaso a se stessi, che il personal coraggio convenientemente sopperisse alla mancanza della disciplina, ed eranogiunti a tale, che quasi tenevano a vile, e si facevan beffe della disciplina europea. Ma ora, che con tanto danno avevano sperimentato, quanto efficace questa sia nelle battaglie giuste divennero del tutto sbaldanziti, e perdettero ogni confidenza in se stessi; e siccome prima credevano, che il valore senza la disciplina potesse far ogni cosa, così adesso pensavano, potesse nulla. Temevano ad ogni passo di qualche nuovo tranello, di qualche agguato, di qualche aggiramento. Quindi è che perdutisi d' animo diventarono anche più negligenti negli ordini loro. Le milizie massimamente siccome soglion fare per lo più i soldati raunaticci, quando vengono le avversità ed i tempi forti, diventavano ogni di più tumultuarie ed intrattabili. Nè contente al voler fare a modo loro nel campo, se ne andavano a centinaia, ed intieri reggimenti disertavano per ritornarsene alle case loro. L'esem-

Ax pio divenne anche pregiudiziale ai reggimenti d'ordi C dinanza, i quali più renitenti si mostravano, ed 1776 ogni di vieppiù si assottigliavano pei disertori. Avevan essi la condotta per un solo anno, ed alcuni per peche settimaue ; e la speranza di poter tosto , ritornando alle case loro, riveder i parenti e gli amici, operava in modo, ch' evitavano i pericoli. Dapprima l'ardore e l'entusiasmo eran venuti sopra a questi domestici desideri; ma ora, perduto colla contraria fortezza quello zelo, ritornavauo, e più vivi e più vaghi, che mai stati fossero, al le menti loro si appresentavano. Sisfidavano anche, se non della fede della perizia dei Generali loro, ed ogni cosa pareva presagire una totale dissoluzione. Così gli Americani stupefatti a questi colpi della fortuna, ed insoliti ad assaggiargli, vi si aggiravano dentro quasi come perduti. Washington s'affaticava coll' esortazioni, coi conforti e colle promesse d'impedir un tanto disordine. Nel che se non riuscì, come avrebbe voluto, ottenne però più che non avrebbe creduto. Molti rimanevano vinti dall'autorità sua , e dalla benevolenza, che gli portavano. Ma intanto non aveva tralasciato di scrivere al congresso . con parole gravissime accontandolo della miserabil condizione del suo esescito, e instando grandemente, che posto una volta fine alle condotte mensuali ed annuali, si fermassero i soldati per tutto il corso della guerra. Assicurava, ch' egli opinava forte, che sarebbe l'americana libertà in grandissimo pericolo posta, se la difesa sua non si commettesse ad un esercito, il quale dovesse durare sino al termine di tutta l'impresa. Secondavano i desideri e le instan-

ze del Generale tutti i migliori capitani, che si trovavano allora in America, sicchè finalmente fu di C. vinta l'ostinazione del Congresso; il quale delibe- 1776 rò, dovessesi creare un esercito stanziale, in cui i soldati si conducessero sino al fine della presente guerra, e fosse composto di ottant'otto battaglioni da levarsi in ciascuna provincia all'avveuante delle facoltà loro; tre nel Nuovo Hampshire, quindici nel Massacciusset, due nell'Isola di Rodi, otto nel Connecticut, quattro nella Nuova-Jorck, altrettanti nella Nuova-Cesarea, dodici nella Pensilvania, uno nella Delawara, otto nella Marilandia, quindici nella Virginia, nove nella Carolina del Nort, sei in quella del Sud, ed uno nella Giorgia. Per indurre poi la gente a pigliar soldo decretò ancora, che sarebbe dato un caposoldo di venti dollari al momento della ferma, e si promisero alcune porzioni di terre vacanti agli uffiziali ed ai soldati ; cinquecento acri al colonnello, quattrocento al maggiore, trecento al capitano, dugento al luogoteneute; cencinquanta al banderaio; ai bassi uffiziali e soldati cento ciascheduno. Ma essendosi incontrata molta difficoltà nel trovar le condotte per tutto il tempo della guerra, fu poscia emendata questa risoluzione, e si fece abilità al condurre, o per tre anni, o per tutta la guerra, dimodoché però le ferme di tre anni non avessero nissuna ragione di pretendere alle terre. Questo fu molto utile provvedimento. Così si vede, che la sventura è buona maestra ai popoli; e che se quelle nazioni, che s'invaniscono nella prosperità, si atterrano o si smodano nell'avversità, quelle altre, che usano modestaAn. mente la buona fortuna, si fanno assennate nella di C.contraria.

1776 /Il Generale Howe volendo usare la riputazione, che si tira dietro la vittoria, e valersi di quell'impressione, che doveva aver fatto, credendo, che gli Americani sbattuti da tante avversità dovessero oggimai avere pensieri più umili e più disposti ad accettare le condizioni dell'accordo, mandò il Generale Sullivan al Congresso, acciò gli esponesse, che quantunque non potesse trattar con esso, come con un corpo politico, desiderava ciò nondimeno di abboccarsi con qualcheduno de' suoi membri, riputati come privati gentiluomini, in quel luogo, ch' essi stessi sapessero indicare. Annunziava, ch'egli edil suo fratello l'ammiraglio avevano il mandato amplissimo per compromettere la controversia nata tra la Gran-Brettagna e l'America con condizioni profittabili ad ambedue, per le quali ottenere, aveva questi indugiato a partire ben due mesi, in guisa che non aveva petuto arrivare prima, che non fosse chiarita la independenza. Concludeva con dire, ch' ei desiderava, che si fermasse un accordo ora, che nissun fatto, che decisivo fosse, aveva avuto luogo, e che non poteva sospettarsi, che l'una parte o l'altra fossero a ciò costrette dalla necessità ; che se il Congresso consentiva a pigliar assetto coll'Inghilterra, molte cose, che nemmeno addomandate si erano, sarebbero concesse; e che se dopo l'abboccamento vi apparisse qualche probabile speranza di composizione, sarebbe l'autorità del Congresso riconosciuta, o altrimenti l'accordo non sarebbe fermato. Così i Commissari largheggiavano di parole,

volendo in su quella prima giunta intonare l'Inglese giogo più soave.

Questa proposta dei Commissari Inglesi, la quale 1776 non saprei dire, se più dimostrasse in essi la speranza o la disperanza della vittoria, e che probabilmente, non avendo mandato sufficiente a concedere tutte quelle condizioni, che offerivano, mettevano in campo per far nascere le sette, o per dar pasto al nemico, acciò rallentasse gli apparati della guerra, tenne però molto sospeso il Congresso. Il rifiutarla senz'altro avrebbe alterato gli animi di molti; ed il consentir ad entrare in negoziato sarebbe stato un far credere, che la determinazione loro a voler l'independenza era rivocabile; e che già sbigottiti incominciassero a cedere all'avversa fortuna. Perciò per salvar una cosa e l'altra, quautunque credessero, che que Commissari non viandassero di bello, pigliarono una via di mezzo, e risposero per mezzo di Sullivan Ache il Congresso. essendo il Rappresentante dei liberi ed independenti Stati dell'America, non poteva convenientemente mandar alcuno de'snoi membri per conferire con chicchesia, altro, che nella pubblica qualità loro; ma che siccome desiderava, si accordasse la pace con ragionevoli condizioni, avrebbe mandato Deputati, affine di conoscere, se i Commissarj avessero facoltà di trattare, e quali fossero le facoltà loro o le proposizioni, che a questo fine sarebbero per fare. Mandarono anche dicendo a Washington, che se i Commissari Inglesi movessero qualche pratica presso di lui, dovesse rispondere, che gli Stati uniti d' America, i quali avevano pi-

T. IV.

Ax gliato le armi per difender le vite e le libertà loro, di C avrebbero volentieri consentito alla pace, purchè 1776 ne sussero ragionevoli i termini, ed in iscrittura inviati al Congresso. Così parevan voler l'independenza, ma non però insistere sulla medesima, come una condizione indispensabile alla pace, a fine di tenersi una via aperta, se le cose dell'armi suc- M cedessero maggiormente avverse Purono dal Congresso mandati ad udir le proposte dei Commissarj, Beniamino Francklin, Giovanni Adams, e Edoardo Rutledge, lutti e tre zelanti avvocati dell'independenza. Segui l'abboccamento gli undici di settembre nell' Isola degli Stati rimpetto Ambuosa. Parlò il primo l'Howe, dicendo, che quantunque non potesse riguardar sopra di essi, se non come sopra privati gentiluomini, tuttavia, avendo egli la facoltà di poter praticar con tutte le persone autorevoli nelle colonie intorno la pace, molto si rallegrava di poter con essi conferire intorno quest' oggetto. Risposero gli Americani, che, poichè erano venuti per udire, gli considerasse pure, come meglio gli piacesse; che in quanto a se medesimi non potevano in niun altro grado riputarsi, che in quello, del quale stati erano dal Congresso investiti. Ricominciò Howe, ritornassero le colonie alla leanza ed obbedienza verso il Governo della Gran-Brettagna, e fossero sicure, che si scopriva nell'animo del Re una ottima mente per la concordia; che si sarebbero emendati gli atti offensivi del Parlamento, siccome pure le istruzioni date ai Governatori. Replicaron gli Americani, raccontate prima le tiranniche provvisioni del Parlamento, e le inu-

tili supplicazioni delle Colonie, che il ritornar sotto il dominio della Gran-Brettagna non era cosa , di C. che si potesse più oltre aspettare; che gli Stati mii- 1776 ti d'America desideravano di comporre le cose loro coll'Inghilterra, e che se questa aveva il medesimo desiderio, avrebbe egli più facilmente ottenuto dal suo Governo il mandato di trattar con quelli, come Stati independenti, che il Congresso ottenuto avrebbe dalle provincie quello di consententire alla sottomessione. Howe allora pose fine al ragionamento con dire, gli doleva assai, non rimanesse luogo ad aggiustamento, Riferirono i tre Deputati al Congresso l'esito dell'abboccamento , os- 144 servando, che i Commissari non avevano il mandato sufficiente, e che niun partito buono si vedeva dentro, nè alcuna certa speranza si poteva collocare nelle offerte e promissioni fatte Il Congresso approvo; e così fu staccata del tutto questa pratica d'accordo, la quale dimostré dall'un canto, che, il Congresso in ogni fortuna la medesima disposizione d'animo conservando, nè cedendo punto alla calamità de' tempi si era risoluto di non accomodare i suoi consigli all' appetito de' suoi nemici; e dall'altro, quanto fosse il Governo Inglese ingannato intorno le opinioni, che regnavano in America, ed intorno i mezzi, che usar si dovessero per ritornaryi L'antica obbedienza. Ma pare, che in questo rivolgimento sia stato il destino delle cose, che i rimedi venissero sempre dopoche il male era diventato incurabile; e che quel Governo, il quale per l'orgoglio suo non voleva consentire nel buon di alle utili concessioni, dovesse poscia, perAn. duta la occasione, sopportar il rifiuto delle inndi C tili...

1779 M capitani Inglesi, non avendo potuto fermar cogli Americani alcuna cosa, e perturbate tutte le speranze dell'accordo, voltarono tutti i pensieri alla guerra. L'esercito reale si trovava separato dall'americano per la sola riviera di Levante, la quale continuandosi coll' Harlemereek sta in mezzo tra l' Isola-Lunga, e la Morrissonia da una parte, e l'Isola della Nuova-Jorck dall'altra. L'intendimento loro era di sbarcare in qualche parte di quest' ultima, dove fossero le difese più deboli; ed il nemico meno attento. A questo fine le navi luglesi andavano girando attorno, e minacciando ora questo luogo ora quell'altro, per tener sospeso in tutti il nemico, e poter poscia più sicuramente far impeto in un solo. Una parte della flotta, girando intorno l'Isola-Lunga, era comparsa nel Sound, golfo assai largo, che quest'Isola divide dalle terre del Connecticut, e comunica colla riviera di Levante per mezzo di uno stretto canale, il quale, assai pericoloso essendo a navigare ed infame per naufragi, fu chiamato Hellgate, ossia porta d'inferno. Quivi si erano gl' Inglesi impadroniti dell'Isola di Montesoro, dove avevan rizzato una batteria per batter quella, che i Provinciali avevano sull'altra riva del fiume a Hovenshook. Due fregate, passando tra l' Isola del Governatore ed il Red-Hook, erano entrate nella riviera di Levante, senza ricevere alcun danno dalle artiglierie nemiche, ed erapo sorte fuori del tiro di queste vicino ad una isoletta. Il grosso poi dell'armata Inglese stava sull' ancore presso l'isola del Governatore, pronta ad assalir la città stessa della Nuova-Jorck, o di entrare nella di C. riviera di Levante, od in quella del Nort. Intanto 1776 traevano continuamente le artiglierie inglesi ed americane da una riva all' altra, e seguivano spessi abbattimenti pel possesso delle isolette poste dentro il primo di questi fiumi, cercando gl'Inglesi d'impadronirsene, il che era necessario ai loro ulteriori disegni, e gli Americani di difenderle. Ma sia perchè le artiglierie dal canto dei primi meglio fossero ministrate, sia perchè avevano i soldati più confidenza della vittoria, e sia principalmente pell'aiuto delle navi , ne andavano per l'ordinario colla migliore, dimodochè, occupate tutte quelle isole, che più accomodate erano ai bisogni loro, eransi gl' Inglesi aperta la via pel fiume

Il Generale americano aveva munite le due rive della isola della Nuova-Jorck con numerose artiglierie, e fattevi in differenti luoghi fortificazioni. Aveva 4,500 soldati nella città, 6,500 a Harlem di rincontro alle bocche del Sound, e dodicimila a Kingsbridge, terra posta all'estremità dell'isola dove si era molto affortificato, per conservar libera la comunicazione colla terra ferma, ed impedire che il nemico, fatto una improvvisa correria in quel luogo, non lo rinserrasse del tutto dentro l'isola medesima. Ma stava in grandissima apprensione per la città, ed incominciava a dubitare di non poterla conservare nella divozione della lega. Essendosi il nemico fatto forte nelle parti settentrionali dell'Isola-Lunga, ed avendo la signoria del Sound, era da temersi, ch'egli, o sbarcasse molto grosso

Ax sul mezzo fianco dell'isola della Nuova-Jork, apdi C. punto verso le bocche del Sound, nel qual caso il 1776 presidio della citta, e tutte le vicine bande, non avendo più scampo alcuno, avrebber dovuto arrendersi ; ovverochè , traversato il Sound e la Merrissonia, andasse a pigliar porto colla più gran parte del suo esercito alle spalle di Kingsbridge. Nel qual caso avrebbe mozzato affatto la comunicazione agli Americani dall' isola alla terra ferma, e sarebbero stati obbligati o di arrendersi a patti, o di combattere una battaglia, nella quale avendo gl'Inglesi la elezione del luogo e del tempo, ed essendo gli Americani ancora sbigottiti dalla recente sconfitta, sarebbero questi secondo ogni probabilità stati perdenti. Nel quale evento la fortuna americana non avrebbe più potuto risorgere, tanto per lo scoraggimento, che ne sarebbe nato degli uomini, quanto per la perdita delle armi, delle munizioni e delle bagaglie. Aveva percio Washington fatto consapevole de'suoi timori il Congresso, pregandolo, fosse contento d'informarlo, quale intendesse, avesse ad essere il destino della città, quando fosse obbligato ad abbandonarla. Al che rispose il Congresso umanamente, si conservasse intiera e salva. Fatta poscia una dieta dei primari capitani, pose il partito, se si dovesse senz'altro indugio votar la città; e si vedeva chiaramente, ch'egli inclinava al si. Molti portavano la medesima opinione per le ragioni sopradette, e meglio aucora, perchè il ritirarsi più indentro nelle terre sarebbe un privar il nemico del vantaggio, ch'egli aveva grandissimo, delle sue flotte. Altri si opponevano, perchè crede-

vano che il difender la Nuova-Jorck avrebbe fatto consumar il tempo al nemico, e che intanto sareb-di G. be trascorsa la stagione del guerreggiare. Pensava-1776 no ancora, che il votarla sarebbe stato segno di troppa viltà; cosa, che sarebbe riuscita di troppo gran pregiudizio sulle opinioni dei soldati e dei cittadini. Prevalse la sentenza di questi, e fu vinto il no. Ma finalmente, ingrossandosi vieppiù gl' Inglesi alle bocche del Sound, ed essendosi fatti molto forti nell'isole di Montesoro e di Buchanafu, atta un' altra consulta, si determinò, che non solo era prudente, ma ancora necessario di votar la Nuova-Jorck. Si die pertanto tostamente mano al rimovedi là per la via del fiume del Nort i malati, le bar gaglie e le munizioni, le quali si portarono molto in su sopra le coste della Nuova-Cesarea. Dopo al cuni di anche il presidio avrebbe abbandonata la città, lasciandola del tutto in balia del nemico.

Mentre queste cose si facevano con molto ordine dai soldati, e con molto terrore dei cittadini della Nuova-Jorck, ecco, che si levava un gran romore per le ricevute novelle, che l'inimico sbarcasse nell'isola. I soldati a molta fretta correvano a riunirsi coi loro nelle pianure di Harlem. Nel mentre che le navi inglesi entrate nella riviera del Nort per rivolgere a quella parte l'attenzione dei Generali americani, ed interrompere il trasporto delle bagaglie e munizioni, la prima schiera dell'esercito inglese condotta da Clinton si era imbarcata in capo al golfo di Newtown, e procedendo pel Sound, ed entrando nella riviera di Levante per la porta

An. d'inferno, navigato prima un poco all'ingiù, era di Candata a sharcare a Kippsbay a tre miglia distante 1776 dalla Nuova-Jorck verso tramontana. Erano in questo luogo più, che in qualsivoglia altro deboli le difese, e le genti britanniche protette dall'artiglierie delle navi pigliarono tutte terra senza quasi incontrar nissuna resistenza. Non aveva tralasciato il Generale americano, tostochè ebbe avviso dello sbarcar degl' Inglesi, di mandar loro incontro le brigate dei Generali Parsons e Fellows, acciocchè riunite a quelle, che difendevano Kippsbay, sostenessero l'impeto del nemico. Ma quelle prima, e poscia queste ancora si diedero vergognosamente alla fuga, nonostante tutti gli sforzi dei Capitani per ritenerle. Arrivato poi Washington istesso le incorava e rannodava; ma, comparsa una banda di nemici, di nuovo si scompigliarono e voltaron le spalle. Se gl' Inglesi senza metter più lunga dimora al loro cammino si fossero spinti innanzi, avrebbero senz'alcun dubbio intrapreso il presidio della Nuova-Jorck, che si ritirava. Ma ossiachè i Generali inglesi non potessero restar capaci di tanta viltà negli Americani, e temessero di cacciarsi in mezzo a due schiere nemiche, ossiachè, come scrivono alcuni, gonfiati dal prospero successo si trattenessero a diporto per ben due ore in casa di una gentildonna, certo è, che fu lasciato luogo a Putnam, che guidava il presidio, di difilare, e di andarsi a congiungere col rimanente dell' esercito. Lasciaron però gli Americani in poter dei nemici le più grosse artiglierie, molte bagaglie e munizioni, e massimamente le tende, delle quali stavano in grandissimo bisogno. Dei soldati pochi mancarono, e questi in una scaramuccia presso Blooming di C. dale. A.

L'esercito Inglese, mandato una grossa banda a pigliar possesso della città della Nuova-Jorck, la quale può dare in ogni caso di fortuna recapito ad un buon esercito, s'accampò presso il centro dell' isola, avendo l'ala sua dritta posta a Horens-Hook sulla riviera di Levante, mentre la sinistra toccava Bloomingdale presso quella del Nort, occupando esso in tal modo tutta la larghezza dell'isola da una parte all'altra, la qual'è di circa un miglio. Gli Americani poi si erano molto affortificati a tramontana dell'isola, e massimamente a Kingsbridge. Avevano anche un alloggiamento sulle alture di Harlem, distante ad un miglio e mezzo dalle guardie inglesi. Un altro forte passo occupavano tra Harlem e Kingsbridge, siccome pure una fortezza chiamata il Forte Washington sul fiume del Nort. In questo stato di cose seguivano frequenti avvisaglie, nelle quali appoco appoco andavano gli Americani ricuperando il coraggio, e s' avvezzavan di bel nuo vo a guardare in viso l'inimico. Washington molto desiderava, che i suoi si mescolassero cogl'Inglesi in questi fatti. Uno fra gli altri ne segui molto grosso nelle pianure di Harlem, dove, spintesi troppo avanti pel troppo ardore alcune bande d'Inglesi e di Essiani, furono prese alla tratta in un agguato apparecchiato loro dagli Americani, e ne andarono colla peggio. Washington molto commendò per lettere pubbliche il valor de' suoi.

Pochi giorni dopo che la città della Nuova-Jorck 🔀 👌 🗲

As tanto opportuna alle cose d'America era venuta in di c poter dei Regi, arse per un fuoco acceso, chi scri1776 ve ad alcuni cittadini a bella posta, perchè gi' Inglesi non si potessero prevalere delle stanze di tanta città, e chi a caso. Fu scritto, che il fuoco si
appiccasse in vari luoghi nel medesimo tempo, e
per mezzo di esche ingeguosamente preparate; il
sche negano gli Americani. Puoc mancò, tutta la
città non fosse consumata dalle fiamme, sofiando
il vento forte, ed essendo l'aria secca. I soldati
del presidio guidati dal Generale Robertson molto
si adoperarono per arrestar l'incendio; ed infuriati, com' erano, presi alcuni fra gl'incendiari, o
che tali credevano, gli precipitavano a trabocco in
quelle fiamme, che accese avevano.)

Il Generale inglese accorgendosi, che tal era la fortezza degli alloggiamenti del nemico, che il cacciarnelo per una battaglia era una cosa piena di grandissimo pericolo, e molto incerta nell'evento fece quella risoluzione, la quale per avventura avrebbe dovuto fare da bel principio, cioè di andar a campeggiare alle spalle degli Americani posti a Kingsbridge, ed obbligargli in tal modo o a combattere con isvantaggio, o a ritirarsi con perdita, o a rimanere con pericolo. A questo fine, lasciato lord Percy con due brigate inglesi, ed una di Essiani negli alloggiamenti di Harlem, acciò difendessero la Nuova-Jorck, egli col rimanente esercito imbarcatosi sui battelli e sulle piatte, ed entrato prosperamente nel Sound per la Porta d'Inferno, andò a sbarcare a Frogeneck vicino alla terra di West-Chester situata sui confini delle due provincie della Nuova-Jorck e del Connecticut. Fu da alcuni biasimata questa mossa dell'Howe ; perciocche il Gene-di C. rale americano avrebbe potuto con un improvviso 1776 assalto opprimere le genti lasciato a Harlem, ed impadronirsi di nuovo della città di Nuova-Jorck. Ma forse fece egli fondamento sullo sbigottimento,

in cui tuttavia si trovavano i Provinciali, e sulla presenza delle navi, le quali in ogni caso avrebbero porto un sicuro asilo alle pericolanti schiere. Aveva anche Howe molto fortificato il posto di Gowanshill per proteggere la città. Per impedire poi che il nemico non potesse valersi della navigazione del fiume del Nort, e per mezzo di questo trar le vettovaglie dalla Nuova-Cesarea, aveva ordinato, che tre fregate montassero su oltre i Forti Washington e Lee, il primo posto sulla sinistra, ed il secondo sulla destra riva del fiume. Il che eseguiron esse con molta de strezza nonostanti le artiglierie dei due Forti, ed i triboli, coi quali avevano gli Americani cercato d' interrompere la navigazione. Il Generale inglese soprastò alcuni giorni a Frogsneck, sia per rifar i ponti, che dal nemico stati erano disfatti, sia per aspettare un grosso rinforzo, che gli doveva venire dall'Isola degli Stati. La strada da Frogeneck a Kingsbridge è molto difficile per le continue macie, e gli Americani l'avevano anche rotta in molti luoghi. Washington, il quale aveva adunato tutto il suo esercito a Kingsbridge, mandò avanti i soldati leggieri per tribolar nel suo viaggio l'esercito nemico.

Ricevuti i rinforzi, l'Inglese si moveva da Frogspoint con tutto l'esercito e traversato alcuni luo-

An ghi detti Pelham-manor , andava ad alloggiare neldi C.la Nuova-Roccella. Là si congiungeva con lui la 1776 seconda schiera dei lanzi Essiani e Waldecchesi guidati dal Generale Kuyphausen, ed un reggimento di cavalli testè arrivato dall'Irlanda alla Nuova Jorck. Siccome il principal fine della spedizione quello era di tagliar a Washington la comunicazione colle provincie orientali, e se, ciò ottenuto non volesse combattere, chiuderlo dentro l'isola della Nuova-Jorck, così bisognava occupar le due strade, l' una inferiore più verso il Souud, e l'altra superiore, che l'una e l'altra guidano nel Connecticut. La prima già occupavano gl'Inglesi; ma per intraprender la seconda faceva mestiero traversar quella contrada difficile, che già detto abbiamo, a fine di andar a pigliar il posto di White-plains, ossia delle Pianure Bianche alle spalle di Kingsbrigde. Al qual partito si risolvette Howe, marciando però lentamente e con molta precauzione, dopo di aver lasciato alla Nuova Roccella i lanzi venuti ultimamente, per tener le vie aperte, e sicurar le vettovaglie e le munizioni, che ogni di arrivavano.

"Washington stava attento al pericolo che correa; e, conosciuta ottimamente l'intezione del nemico, determinò di abbandonar col grosso del suo esercito l'alloggiamento di Kingsbridge. Perciò girando col sinistro corno, andò con questo ad occupar le Pianure Bianche, mentre il diritto alloggiava sulle alture di Valentine-shill presso Kingsbridge, e la battaglia di mezto senza interrompimento guerniva le alture, che si distendono da Valentine-s-hill ulle Pianure Bianche. Quivi attendeva a fortificarsi

sollecitamente. In tal modo si trovò l'esercito americano attelato paralellamente al finme Brunx, che di C. lo fasciava da fronte, e lo separava dall'inglese, il 1776 quale marciava all'insù sopra la sinistra riva di questo fiume. Aveva di dietro il grosso fiume del Nort, per mezzo del quale dalle parti superiori, non avendo sin la potuto penetrar le fregate inglesi, riceveva le vettovaglie. Col corno sinistro poi occupava la superiore via del Connecticut, per la quale anche gli pervenivano abbondantemente i viveri e le munizioni. Lasciò sufficienti presidi a Kingsbridge, a Harlem e nel Forte Washington, abbenchè in questo contro sua voglia. Intanto mandava spesso i corridori sul Brunx per ritardar le mosse del nemico. Onde seguivano frequenti abboccamenti tra l'una parte e l'altra, nei quali, sebbene per l'ordinario i Reali rimanessero superiori, servivano però maravigliosamente a cancellar la paura negli Americani, i quali ogni di pigliavano più animo addosso ai nemici. Finalmente, approssimandosi il nemico alle Pianure Bianche, Washington ristrinse subitamente il suo esercito, e, abbandonati gli alloggiamenti, che aveva lunghesso il Brunx, tutto lo raunò in un forte campo su certe alture, presso le Pianure medesime, a fronte degl' Inglesi. Il suo destro fianco era protetto dal Brunx, il quale co' suoi rivolgimenti fasciava anche da fronte il destro corno. Il centro era quasi paralello al fiume, ed il sinistro corno posto quasi ad angolo retto sul centro, e per conseguente quasi paralello al destro, si distendeva verso tramontana sulle colline, quanto era necessario per guardare i passi verso le regioni

An. montagnose superiori, alle quali l'esercito avrebbe di C potuto ritirarsi. Ma siccome il destro corno, come 17º oquello, che in una regione più piana e meou difficiel era posto, si trovava in maggior pericolo, cost giudicò opportuno di mandar ad occupar un monte, un mglio circa distante dal campo, per una grossa banda di soldati condotti dal Generale Macdougall. Questi vi si afforzarono, come meglio per la brevità del tempo potettero.

Stando in tal condizione l'esercito americano, arrivarono gl'Inglesi a sette o otto miglia distante dalle Pianure Bianche, e si apparecchiavano ad assalirlo. La mattina dei 28 ottobre le genti divise in due schiere, la dritta guidata da Clinton, e la sinistra da Heister marciavano alla battaglia. A mezzodi . cacciate e ributtate indietro tutte le scolte e guardie nemiche dai primi feritori inglesi ed essiani, compariva l'esercito inglese avanti il campo americano. Incontanente si diè mano al trarre delle artiglierie, sebbene con poco effetto. Gl'Inglesi pigliarono tosto gli ordini, e talmente disponevano le genti loro, che la dritta occupava la strada che conduce a Merrineck, un miglio circa distante dalla battaglia di mezzo degli Americani : mentre la sinistra, posta ad egual distanza dall'ala dritta di quelli . toccava il Brunx.

Il Generale inglese, veduta l'importanta del poto pigliato da Macdoùgall, e persuasosi, che non si sarebbe potuto asselir con frutto il fianco destro del nemico esercito, il quale solo si poteva assaltare essendo l'altro situato in luoghi più forti, determinò di sloggiarnelo. Ordinò ad una squadra di Essiani

sotto l'obbedienza del Colonello Ralle, che guadasse il Brunx, e, fatta una giravolta, andasse a noiare di C. il fianco del Generale Macdougall, mentrechè il 1776 Brigadier generale Leslie con una brigata d'Inglesi e di Essiani gli darebbe la battaglia da fronte. Pervenuto Ralle al luogo indicato, Leslie dopo d'aver traversato il Brunx assaltò furiosamente gli alloggiamenti di Macdougall. Le milizie andarono tosto in volta; ma i regolari resistettero gagliardamente. Anzi un reggimento marilandese condotto dal co. lonnello Smallwood, ed un Jorchese dal colonnello Ratzemar saltati fuori dalle trincee animosamente andarono ad affrontar a piè della collina il nemico. Ma oppressi dal numero cedettero, e si ritirarono. Salivano quindi con mirabile intrepidità gl'Inglesi e gli Essiani, e, superati a viva forza i nemici contrastanti, s'impadronirono del monte. Continuarono però gli Americani a trarre per qualche tempo di dietro le muricce ed altri luoghi vicini. Il che ritardò il progresso degli assalitori. Putnam, ch'era stato inviato in aiuto, non arrivò in tempo. Perdette l'una parte e l'altra in questo fatto assai gente.

Aspettava Washington con grand'animo ne'suoi alloggiamenti il vicino assalto, e gli aveva fatto asgombra diterto imalati e le bagagile. Ma, essendo trascorsa una gran parte del di, l'Inglese determinò di aspettare il seguente. Perciò fe alloggiari asoi a gitata di canone del campo americano. Washington usò l'opportunntà della notte per fortificar vieppiù i suoi alloggiamenti, e per ritirar indiettra a luoghi più forti l'ala simistra, la quale per la perdita

AN del monte era diventata più esposta alle offese. La di C. mattina, Howe, considerata la fortezza di quelli, 1776 si fermò , prima di dar la battaglia , a voler aspettar l'arrivo di alcuni battaglioni, ch'erano stati lasciati alla Nuova-Jorck sotto i comandamenti di Percy, e d'alcune altre compagnie da Merrineck. Essendo questi rinforzi giunti al campo la sera dei trenta, intendeva di andare all'assalto la mattina seguente. Ma piovve la notte e pioveva la mattina tuttavia sì fuor di misura, che ne fu rotto il disegno. Intanto il Generale americano, il quale considerava con molta prudenza i pericoli, ed era alieno di tentare senza grandissima speranza la fortuna di una battaglia campale, fatto considerazione eziandio, che gl' Inglesi avevano già piantato quattro o cinque batterie, e che potevano, girando sul destro fianco di lui, andarsi ad impadronir di certi colli, che gli stavano a ridosso, la notte del primo novembre mutò l'alloggiamento, ed andò a porsi in certi luoghi più alti nelle vicinanze di North-Castle, non senza prima però aver posto il fuoco al villaggio delle Pianure Bianche, siccome anche a tutte le case ed ai foraggi, che dentro il campo si ritrovavano. Mandò tostamente una grossa banda di soldati ad occupare il ponte sul fiume Crotone . pel quale si ha la via alle parti superiori dell' Hudson. Gl' Inglesi entrarono l'indomani nel campo americano.

Avendo il Generale inglese veduto che l'Americano fuggiva la battaglia, e che non si poteva in quel luogo urtare la fortezza degli alloggiamenti senza evidente pericolo e grave danno de suoi, si

risolvette a torsi giù del seguitarlo, e si voltò a vo- AN. lersi rendere affatto padrone dell'isola della Nuova-di C. Jorck. Principalmente gli stava a euore il Forte 1776 Washington , il qual era il più forte baluardo della medesima. Tuttavia, quantunque il luogo, dove questa fortezza era murata , fosse molto aspro e difficile ad ascendersi , le fortificazioni sue non erano tali, che potessero resistere ai colpi delle grosse artiglierie; ne per la strettezza non era capace di più di mille difensori, abbenchè nell'opere esteriori , dalle quali era circondato , soprattutto a ostro verso la Nuova-Jorck, potesse dar luogo a molti più. Dubitando Washington di quello, che avvenne, aveva scritto mandando al Generale Greene, che comandava in quei contorni, esaminasse molto bene; e se trovasse, che il Forte Washington non fosse abile a sostener l'assalto, il facesse votare incontanente, e la guernigione trasportasse sulla destra riva dell'Hudson. Ma questi, ossia che giudicasse per la fortezza del luogo, e pel buon animo della guernigione, si potesse tener lunga pezza, o che non volesse coll'esempio della ritirata sbigottir di più i già troppo rimessi animi degli Americani, deliberò di voler persistere nella difesa. Al qual partito tanto più volentieri s'appigliò, che credette, sarebbe sempre fatto abilità alla guernigione di ritirarsi sicuramente al Forte Lee situato sull'altra riva del fiume. Ma Washington , temendo di qualche sinistro, ed avvisandosi molto bene, che gl' Inglesi non si sarebbero rimasti alla presura del Forte, ma che, valicato il fiumo, e preso col. medesimo impeto il Forte Lee, il quale non era di-T. IV.

fendevole lungo tempo, avrebbero corso tutta la di C. provincia della Nuova-Cesarea , lasciato il Genera-1,76le Lee colle genti appartenenti alle provincie orientali sulla sinistra riva dell' Hudson, e pigliati i luoghi forti verso il fiume Crotone, e particolarmente a Peck's-hill presso l'Hudson medesimo, valicò questo fiume col grosso dell'esercito, e andò a congiungersi con Greene negli alloggiamenti del Forte Lee. Il Generale Lee medesimo teneva ordine di venir rettamente a raggiungerlo, ove il nemico , superati i Forti , avesse corso sulla destra riva del fiume. Scrisse poi al Governatore della Nuova-Cesarea, facesse sgombrare ai luoghi più lontani le vettovaglie, e chiamasse sotto le insegne tutte le milizie. Fatti tutti i preparamenti, che meglio per lui si potevano, Washington aspettava, e diligentemente spiava, quali avessero ad essere le mozioni del nemico.

Intanto Howe, fatto mareiare dalla Nuova-Rocella il Generale Knyphausen, gli aveva ordiuato, s' impadronisse di Kingsbridge. Il che esegui egli senz' avere incontrato resistenza alcuna, essendosi gli Americani, che guardavano quel luogo, ritirati al Forte Washington. Per la qual cosa le genti di Knyphausen entrarono nell'isola della Nuova-Jorck, ed andarono ad osteggiare il Forte dalla banda di tramontana. Poco stante l' sistesso Generale inglese, lasciati gli alloggiamenti delle Pianure bianche, e costeggiando l'Hodson menava il rimanente dell'esercito a Kingsbridge, e poneva l'asampo sui colli di Fordham con aver l' als sua dritta prossima a questo fiume, e la sinistra al

Brunx. Così stando le cose, apparecchiando i Regj Ax. a dar la batteria al Forte Washington, nel quale, di C. ed in tutte le sue appartenenze, si trovavan bene 1776 da tre migliaia di soldati sotto i comandamenti del Colonnello Maegow, esperto, animoso e prudente capitano. Fattagli la chiamata, rispose, volersi difendere. I soldati regi ivano all'assalto divisi in quattro schiere. La prima da tramontana guidata da Kynphausen, e composta di Essiani e Waldecchesi , la seconda da levante condutta dal Brigadier generale Mattew, nella quale vi erano i fanti leggieri inglesi, e due battaglioni delle guardie. Questi dovevano assalir le trincee, che dal Forte Washington si distendevano sin presso questo fiume. La terza; la quale doveva passare il fiume più sotto, che la seconda, ed era capitanata dal Colonnello Stirling, doveva, sbarcata che fosse, assaltar il Forte più verso ostro. Ma quest'era un asaalto simulato. La quarta finalmente, che obbediva gli ordini di lord Percy, molto grossa, era ordinata a far il suo sforzo contro il fianco australe del Forte. Tutte erano fornite di buone ed ottimamente ministrate ar tiglierie.

Gli Essiani condotti da Knyphausen dovevano traversare un bosco assai folto, in cui alloggiava il Colonnello Rawlings col auo reggimento di corridori. Seguiva tra gli uni, e gli altri un ferocissimo affronto, nel quale i primi provarono un danno assai grave. Periocoche gli Americani appiattati dietro gli alberi e le rocche, traevano alla celata, e sicuramente. Ma infine, fatto un grande soloro, riuscirono gli Essiani su d'una difficile, e molto

erta cresta , dalla quale di forza cacciarono i nedi C. mici, di modo che fu fatta facoltà alle schiere, che 1776 venivan dietro, di sbarcar alla libera. Il Colonnello Rawlings co' suoi si ritirò a tiro del cannone del Forte. Dal canto suo Percy si era impadronito di un puntone esteriore, sicche diè facoltà alle genti di Stirling di poter isbarcare. Il che fatto, con mirabil costanza montando per l'erta, pervenne alla sommità di un monte, dove fece molti prigionieri, nonostante l'ostinata difesa loro. Il Colonnello Cadwallader, che stava alle difese in questa parte, si ritrasse anch' esso al Forte. In questo mezzo Ralle , il quale guidava la destra squadra della schiera di Knyphausen, superati con valore incredibile tutti gli ostacoli, si era si fattamente approssimato al cassero, che piantò il suo alloggiamento a cento passi del medesimo. Quivi venne poco stante a congiungersi con esso lui Kny phausen medesimo colla sinistra squadra, sbrigatosi dagl'impedimenti incontrati nel bosco. Così perduti, non però senza gloria, tutti i giorni esteriori, si trovava la guernigione tutta incastellata. In tale stato di cose gli assalitori intimarono a Macgow, dovesse arrendersi. Avendo egli già quasi logoro tutte le munizioni, e nuocendo alla difesa l'istessa moltitudine dei difensori in un luogo così stretto si accorgeva benissimo, che non avrebbe potuto sostenere l'assalto. Perciò si arrese a patti. Il presidio, che sommava a duemila seicento soldati, incluse le bande paesane, rimase prigioniero di guerra. Morirono dal canto dei Provinciali pochi; circa ottocento da quello dei Reali ; la maggior parte tedeschi. Così coll'acquisto del Forte Washington venne in potere delle An. genti del Re tutta l'isola della Nuova-Jorck.

Volendo Howe usare pienamente questa shattu-1770 ta degli Americani, ed impedirgli che non rifacessero testa, raunata una grossa banda di cirea sei migliaia di soldati sotto la guida di Cornwallis, le fe valicar il fiume del Nort a Dobbsferry, e correre contro il Forte Lee, sperando d'intraprendere tutta la guernigione, che entro vi si trovava. Consistevaessa in duemila soldati. A mala pena si potettero, salvare, abbandonato il Forte, tostochè intesero il caso del Forte Washington, ed ebbero i primiavvisi del passare e della forza del nemico. Le artiglierie, le munizioni, le bagaglie, e massimamente le tende, perdita gravissima, vennero in mano dei vincitori. I vinti si tiratono al di là dell'Hackensack, I vincitori poteveno andare a percuotere nelle parti più interne della Cesarea

Da questa avversa fortuna dell'escicito americano, e massimamente dalla perdita dei due Forti Washington e Lee, e dall'assalto così feroce dato al primo, ne nacque subito grandissima muttatiane di cose. Si manifestarono quegli effetti, che la stessa battaglia così infelice dell'Isola-Lunga non aveva potuto operare, vale a dire la dissoluzione dell'escrcito. Le milise correvano diflate ed alla Suggiasca alle case loro; i soldati stessi d'ordinanza, quasi diaperati delle cose, si silavano anch'essi, e disertavano alla giornata. In questo periodo della guerra pareva la fortuna americana affatto disperata. L'eercito di Washington restò si dimagrato, che, se arrivava, più non passava i tremila combăttenți, e

1 115

An questi sconfortati, e quasi affatto perduti d'animo di C.in una contrada piana e sfogata senza istrumenti da 1776 trincerarsi, senza tende in una stagione si rigorosa, ed in mezzo a popoli poco zelanti, anzi avversi alla repubblica. Doveva il Capitano del Congresso fronteggiare un esercito vittorioso e grosso di più di ventimila soldati, tutti gente disciplinata, ed usa alle guerre, il quale condotto da capitani eccellenti e volendo usare la caldezza della vittoria lo perseguitava alla distesa; ed intendeva di por fine, spegnendo le reliquie dell'esercito repubblicano, quei di medesimi alla guerra. Si aggiungeva a queste difficoltà, che, quantunque gl'Inglesi non abbondassero, non mancavano però di alcune torme di cavalleggieri, i quali correvano la contrada, mentreche Washington non aveva altri cavalli fuori di alcune piccole e cattive bande del Connecticut guidate dal Maggiore Shelden. Il quale difetto, in quelle campagne piane e cavalcherecce, di quanto danno e pericolo fosse per riuscire, nissuno è, che non lo veda. Nè meglio era fornito di artiglierie, che di cavalli; che anzi di coteste armi tanto necessarie si trovava in grandissimo bisogno. Queste genti poi erano la più parte milizie, quasi tutte della Nuova-Cesarea, le quali, o nella fede balenavano, od eran disiose di ritornarsene, in tanto pericolo, alle case loro, desiderando di campare, se possibil fosse, le sostanze ed i parenti dalle imminenti calamità. Quei pochi soldati stanziali, che pure continuavano sotto le insegne, la maggior parte compivano le ferme col finir dell'anno; e si temeva, che anche questo rimasuglio d'esercito avesse fra pochi di intieramente a risolversi. Nè in tanta depressione di fortuna poteva il Generale americano sperare di rice- di covere pronti o sufficienti rinforzi, essendo nei vicini <sup>776</sup> luoghi sbigottite fuori di misura le popolazioni, direcolorbi, ciacuno tempola per se no robere de-

modochè ciascuno temendo per se, non voleva andare a soccorrer gli altri. Quei pochi reggimenti d' ordinanza, i quali ancora si trovavano nei luoghi vicini al Canadà, o erano là necessari per arrestar i progressi del nemico, o erano anch'essi soggetti ad una vicina dissoluzione pel finir delle ferme. A tanti mali veniva ad arrogersi il pericolo delle sedizioni da parte dei mali affetti, i quali in vari luoghi chiamavano il nome dell'Inghilterra, ed una massimamente era vicina a rompersi nella Coutea di Montmouth in questa provincia stessa della Nuova-Cesarea, di maniera, che fu egli obbligato a separare dal già troppo debole esercito una parte de'suoi, mandandogli contre quei popoli tumultuanti. Imperciocchè essendo ai Leali per la presenza dell'esercito regio vincitore fuggita quella paura, che avuto avevano de Libertini, cominciarono a sputare contro ad essi quel veleno, che s'avevano fin la tenuto uel petto. Questa disposizione dei popoli a levarsi in capo, ed a far novità contro l'autorità del Congresso, e quest'aura favorevole della vittoria determinarono di voler usare i Commissari inglesi. Perciò i fratelli Howe mandarono un bando, copiosamente spargendolo per tutto il paese. Comandavano a tutti coloro, i quali tenevano l'armi in mano, di shandarsi, e di ritornar alle case loro; ed a quelli , che tenevano i magistrati civili , di cessare, e di spogliarsi dell'usurpata autorità. Offerivano nel me-

desimo tempo il perdono a tutti coloro, i quali nello di C. spazio di sessanta giorni avanti gli uffiziali civili o 1776 militari della Corona si rappresentassero, dichiarando di voler usare il benefizio dei perdoni, e promettendo ad un tempo di voler alle leggi obbedire, ed alla reale autorità sottomettersi. Ebbe questo bando l'effetto, che i Commissari inglesi se n'erano promessi. Una moltitudine di persone di ogni ordine, ma più di quei della più infima plebe, o de'più ricchi; che di colore , che si trovavano nella mezzana condizione constituiti, i quali per lo più tennero il fermo, accettando la mansuetudine del vincitore, correvano ogni giorno a chieder le perdonanze, ed a sottoscrivere la leanza. Parecchi fra costoro eran di quelli, che avevano nello Stato popolare avuto i principali maestrati, stati essendo membri, o del Governo provinciale, o della congregazione di sicurezza, o dei tribunali di giustizia. Si escusavano essi, e si offerivano dicendo, che quello che fatto avevano, lo avevan fatto per fin di bene, e per ovviar agli scandali maggiori ed inconvenienti, che nascer potevano, ed ancora tirativi dai parenti e dagli amici, senz'aver potuto ricusare. E chi avesse la loro prima arroganza veduta, e le presente sommessione e mansuetudine, e con quanta umiltà favellassero, loro esser quei medesimi cittadini mai credere potuto non avrebbe. Maigli uomini amano meglio leggieri, o simulatori esser tenuti, che caparbj e contumaci; e molto preferiscono scampar il danno con vergogna, che sopportarlo con virtù. Nè solo queste cose giravano nella Nuova-Cesarea, dove per la presenza dell'esercito vittorioso era maggiore il pericolo, ma ancora dalla Pensilvauia 've- Ax.
niva la gente ad umiliarsi presso i Commissari, ed di C. a
promettere obbedienza e fedeltà. Venuervi fra gli 1'75
aktri i Galloway, la famiglia degli Allen, ed alcune
altre fra le più ricche e riputate. L'esempin diventava pernizioso, e se ne dovevano temere i più pregiudiziali effetti. In questo modo precipitavano con
impeto grandissimo le cose dell'America, calamità
sopra calamità continuamente accumulandosi. Pareva vicina l'ultima rovina. Gli uomini più prudenti cominciavano a non conoscere alcun fine lieto
all'impresa, e già predicevano il prossimo fine della
guerra, e la totale obbedienza delle colonie.

Ma Washington, in mezzo a tanta avversità, non disperava della salute pubblica. Era maravigliosa la sua costanza; e non che facesse fuori alcun segno di dubitazione o di timore, si dimostrava all'esercito suo travagliato ed oppresso con volto sereno, e quasi colla certa speranza, che l'avvenire dovesse portare congiuntura migliore. La rea fortuna non aveva potuto non che vincere, piegare quell'animo invitto. Nè minore costanza dimostrava il Congresso disposto per arrivare al fine suo di tentare ogni fortuna. Pareva, che anzi colle avversità crescesse in quegli animi pertinaci l'ardire. A questa grandezza d'animo dei Capi americani dee la finale vittoria, e l'independenza sua l'America riconoscere. Pigliava Washington tutte quelle risoluzioni , che per la brevità del tempo , e per la strettezza delle circostanze più utili alla mente sua si offerivano, a fine d'ingrossar di nuovo il suo esercito, non colla speranza di poter a quei di arrestare il

GUERRA AMERICANA av corso delle cose favorevole al nemico , ma piuttosto di C. per non parere di aver del tutto abbandonata la 1776 Repubblica, e per tener rizzata al vento una qualche insegna, sino a tanto che la pietà divina, o la beniguità della fortuna conducessero più fondate occasioni di risorgere. Aveva egli qualche tempo prima, siccome di già abbiam notato, comandato al Generale Lee, che con una parte dell'esercito tenesse il paese verso le rive superiori del fiume del Nort, perchè potesse all'esercito canadese soccorrere, il quale combatteva contro le genti di Carleton in sui laghi. Ma veduti i bisogni della Nuova-Cesarea, ed il vieino pericolo della città di Filadelfia, alla volta della quale l'inimico s'incamminava difilato, gli mandò facendo grande instanza, perchè venisse a congiungersi con lui. Il che tanto più sicuramente si poteva eseguire, che si ebbe poi l'avviso, che Carleton, occupato Crown-point, e fattosi Padrone del lago Champlain, siccome si vedrà nel progresso di queste Storie, non avendo voluto tentar Ticonderoga, si era ritirato. Scrisse eziandio al Generale Schuyler, che dall'esercito canadese mandasse, senza frappor tempo in mezzo, alla volta sua le genti della Pensilvania e della Cesarea. Ordinò medesimamente al Generale Mercer il quale conduceva una massa di genti leggieri, e spedite a Berghen, venisse subitamente a raccozzarsi con esso lui. Ma però poca speranza si poteva in questi aiuti collocare pei presenti bisogni; stantechė il cammino era lungo, le strade difficili, vicine a compiersi le ferme dei soldati, ed il nemico vittorioso instava senza dar respitto. Nè trascurava

il Generale americano gli aiuti delle cerne, ossia Ax. milizie. Aveva scritto ai principali Maestrati della di C Pensilvania mostrando loro il presentissimo perico- 1776 lo di Filadelfia, se con pronti ed efficaci aiuti non si soccorreva all'esercito, e pregandogli molto instantemente, gli avviassero le milizie della provincia. Ma avendo queste lettere poco o nissuno effetto partorito, maudò a quella volta il Generale Mifflin, che in quella provincia aveva gran credito, ed era persona molto grata a quei popoli, acciò coi più vivi colori dipignesse loro il presente pericolo, e la necessità di correre grossi ed unanimi alle difese. Scriveva parimente al Governatore della Nuova-Cesarea, per farlo avvisato, che s'ei non raccoglieva le bande paesane, e non le faceva speditamente marciare alla volta dell' esercito, impossibil era, che il nemico non corresse vittorioso tutta la provincia, e che valicata la Delawara, non s'impadronisse di Filadelfia. Ma ogni diligenza in queste parte riusci quasi del tutto vana. Le contrade più basse della provincia o mal affette, o sbigottite non volevano muoversi; e le superiori a stento si risolvevano a pigliar le armi per marciar in soccorso della patria.

In metzo a queste incerte speranze, e nell'aspettatione di questi deboli rinforsi, gl' Inglesi non istavano punto a bada, e aeguitando sollecitamente la prosperità della fortuna cacciavano di luogo a luogo le schiere americane. Si erano queste ritirate dietro l' Hackensack; ma queste fiume poco grosso non poteva riputarsi un riparo sufficiente contro la furia inglese. Ed oltre'a ciò trovandosi alle spalle

r or Grayl

Ax ed in poca distanza la Passaica correvano le genti di C. di Washington il pericolo, abbondando gli altri di 1776 stracorridori, di esser fra questi due fiumi rinserrate. Perlochè il Generale americano, varcato la Passaica sul ponte di Acquackannunc, andò a pigliare i suoi alloggiamenti a Newarck sulla destra riva di questo fiume. Il che fatto, gl'Inglesi, passato l'Hackensack, corsero il paese sino alla Passaica. Ma approssimandosi molto gagliardo Cornwallis, Washington, lasciate anche le rive di questo, si ritirò al di là del fiume Rariton ad una terra detta Nuovo-Brunswick. Quivi le bande murilandesi e cesariane, essendo compiute le ferme loro, abbandonato il restante esercito, alle case loro se ne ritornarono. Discrtarono parimente alcune bande pensilvanesi, e quello che già era sì debole, diventò quasi stremo di genti. Sopraggiungevano a stormo gl' Inglesi. Washington, fatte prima con quei miserabili avauzi alcune dimostrazioni, come se non solo difendersi, ma offendergli volesse, diè luogo, e lasciato Lord Stirling con dodici centinaia di soldati a Princetown, acciò speculassero le mosse del nemico, si ritirò colle restanti genti a Trenton sulla sinistra riva della Delawara. Nè potendo sperare di mantenervisi lungo tempo, trasportò al di là del fiume i malati, le bagaglie e le munizioni, e fe: scombrar all' opposta riva tutte le barche, acciò gl'Inglesi non se ne potessero valere per valicare. Determinava di rimanersene tuttavia sulle rive della Cesarea, acciocchè, se qualche occasione si offerisse di ritardare il progresso dei nemici, la potesse pigliare. Anzi avendo tra cittadini armati di

Filadelfia, ed il battaglione tedesco ricevuto un rinforzo di due migliaia di soldati, si spinse avanti, di C intendendo di ritornare a Princetown. Ma rinfor- 1776 zandosi vieppiù la fama, che Cornwallis veniva contro molto potente da Brunswick per diverse vie, dimodochè poteva la strada al fiume venirgli mozza, indietreggio di nuovo, ed il di otto decembre, lasciate le rive della Cesarea intieramente in balia del nemico, si ritirò sulla destra riva della Delawara, non senza aver prima rotti i ponti, guastate le strade, e sgombrate le navi. Appena aveva la dietroguardia toccato la destra riva, che comparirono sulla sinistra i primi feritori inglesi. Ma questi non trovando modo a passare il fiume si ristettero. Così in questo momento non rimaneva altra difesa alle genti americane, che il fiume Delawara, il quale se avessero gl'Inglesi potuto passare, la città di Filadelfia sarebbe subitamente venuta in poter loro. E certamente l'acquisto di sì nobil città , ch' era il capo di tutta la lega , nella quale sedeva il Governo con tutti i principali Maestrati, e si trovavano ammassate le munizioni di guerra e gran copia di vettovaglie, avrebbe tale effetto prodotto sulla mente di quei popoli, che forse gl' Inglesi avuto ne avrebbero la totale vittoria . od almeno le cose si sarebbero talmente a favor loro inclinate, che presto avrebbere potuto sperare il fine della guerra. Ma Cornwallis aveva troppo lungo tempo, seguendo gli ordini del Generale Howe, che non governò questa cosa così calda, come avrebbe dovuto, soprastato a Brunswick, sicchè fu fatta facoltà a Washington di porre tutti gl' impedimenti

An al passaggio del fiume. Nè non si può non riprendi C. dere nei capitani inglesi la negligenza di non aver 1776 fatto apprestare dapprima tette le cose necessarie a far i pouti, e di non aver sul fatto construtti foderi per passare. Perciocchè su quella prima giunta avrebbero in tal modo potuto trasportarsi all'opposta riva. Forse credettero nella sicurezza della vittoria, che la guerra fosse vinta affatto, e che avrebbero potuto, ogni volta che, e quando il volessero, traversar il fiume, ed insignorirsi di Filadelfia. Caso notabile, che nelle cose di guerra, più che in qualunque altra azione umana, non si dee credere di aver tutto fatto quando qualche cosa rimane ancora a farsi. Egli è ben certo, che questo inaspettato indugio degl' Inglesi operò in tutto il corso della guerra a danno loro, ed in salute degli Americani. Gl' Inglesi posarono il principal alloggiamento a Trenton, e colle due ali si distendettero su e giù sulla riva del fiume. Questo, correndo prima da maestro a scirocco, giunto a Bordenton, e fatto ivi un gomito, ovvero angolo si torce ad un tratto, andando verso Filadelfia, a garbino, di maniera, che quando gl' Inglesi lo avessero passato superiormente a Trenton ad un luogo detto Coriell's-Ferry , od in quei contorni , si sarebbero trovati altrettanto vicini a quella città, che gli Americani stessi, i quali guardavano le sponde del siume opposte a Trenton. E che tale fosse il disegno loro lo dimostrava il tentativo fatto, quantunque riuscito vano per la diligenza di lord Stirling, d' impadronirsi di certi battelli a Coriell's-Ferry. Per impedir quel passo faceva fare il Gene-

rale americano certe trincee, alle quali sopran-Ax. tendeva il generale Putnam, ingegnere molto pra-di C. tice, dallo Schuilkil sino alle alture di Sprin-1776 gatsburg . Ma siccome gl' Inglesi riparavano i ponti sotto Trenton, e molto s'ingrossavano a Bordenton, cosi temettero gli Americani, che intendessero di passare il fiume ad un tratto di sopra a Coriell's-Ferry , e di sotto verso Burlington; ed in questo modo corresser loro alle spalle, e tutte le genti loro rinchiudessero dentro quella punta di terra, la quale la Delawara abbraccia col suo rivolgimento. Per ovviare a questo pericolo Washington faceva stanziar nei luoghi opportuni le galee, acciocche, e subito avvisassero, ed il nemico valicante ributtassero. Per altro, essendo maggiore il pericolo verso le parti superiori , le sue migliori genti vi disponeva per modo, che guardar potessero i luoghi più pericolosi. Si facevano puntoni qua e là , e si munivano di artiglierie. Ordinava eziandio , che in caso d'infelice evento, e che il nemico passasse il fiume, si facesse la massa generale a Germantown, grosso borgo poco distante da Filadelfia. I capitani britannici, vedute le difese del nemico, o forse sperando di poter sicuramente valicare il fiume, quando pel rigor del freddo sarebbe gelato, il che, secondo il solito della stagione, che già molto era innoltrata, non poteva tardar ad avvenire, invece di seguir gli Americani in sulla ritirata, e non dar loro spazio di rifarsi, non tentato il passo, posero le genti alle stanze. Quattromila soldati presero gli alloggiamenti sulla sponda medesima del fiume a Trenton, a Bordonton, al Caval Bianco,

An. ed a Burlington. Grosse bande stanziarono a Prindi C. ceton, ed a Brunswick, dov'era la massa delle vet-1776 tovaglie e delle munizioni. Il rimanente alloggiò qua e là in differenti luoghi della Cesarea.

Arrestatosi in tal modo l'esercito inglese sulle rive della Delawara o per negligenza, o per troppa confidenza de'suoi capitani, ovvero per la costanza e la prudenza del Generale americano, aspettava questi i rinforzi sia di milizie, che di soldati d'ordinanza. A questo fine nissuna diligenza si lasciava indietro. I Generali Mifflin e Amstrong, l'uno e l'altro uomini riputatissimi e di grandissimo seguito nella Pensilvania, scorrevano questa provincia, esortando i popoli a pigliar le armi per correre alla difesa della città capitale e della patria. Queste esortazioni, e l'imminente pericolo partorirono i soliti effetti. Molti andavano sotto le insegne, quantunque non con quella prontezza, che si desiderava. Ed acciocchè le genti stanziali servissero come quasi di nodo, attorno al quaie venissero volentieri a congiungersi le bande paesane, aveva Washington ordinato al Generale Gates, che dall'esercito canadese partendo colle migliori sue schiere venisse ad accozzarsi rattamente con esso sulle sponde della Delawara, lasciati però guardati i passi più forti dalle milizie della Nuova-Inghilterra. Arrivava Gates all' esercito pensilvanico il giorno venti di dicembre. Similmente aveva fatto replicatamente gran pressa al Generale Lee, perchè, posti dall'un de'lati tutti gl'indugi, venisse a congiungersi colle restanti genti sulla Delawara. Ma egli mal volentieri eseguiva i comandamenti del Capitano generale, ed andava ponendo tempo in mezzo, ossiachè per ambizione amasse meglio comandare ad un esercitodi C. separato, ossiachè credesse, più opportuna cosa fos-1771 se il tenere i luoghi superiori e montagnosi della Nuova-Cesarea per esser pronto in tal modo ad avventarsi sul fianco destro dell'oste britannica. In mezzo a questi suoi indugi gli sopravvenne un caso, che lo ridusse ad una miserabile cattività, e riempì di rammarico tutta l'America, la quale aveva posto nel suo zelo, nell'ingegno e nella perizia delle cose della guerra grandissima confidenza.X I rovaudosi egli in un luogo detto Baskinbridge lontano a venti miglia dai quartieri dei nemici, si credeva fuori di ogni pericolo, e stava a mala guardia. Alloggiava un di discosto molto dal grosso delle sue genti con alcuni pochi soldati. Il colonnello Harcourt, il quale co'suoi cavalleggieri scorazzava la contrada, ebbe per mezzo di un Leale avviso della cosa, ed a corsa si avviò al luogo, dove tanto incautamente stanziava Lee. Arrivatovi sprovvedutamente, si assicurò senza strepito delle sentinelle, ed entrato a furia nella casa gli pose le mani addosso, e lo arrestò. Fattolo poscia immantinente su d'un veloce cavallo montare, colla medesima prestezza e, felicità lo condusse prigione nella Nuova-Jorck. La qual cosa conosciuta dagli Americani ne sentirono somma molestia, mentre gl'Inglesi ne presero grandissimo contento, i quali andavano vantandosi, aver acquistato il palladio americano. Di questo fatto se ne fecero grandi allegrezze in Inghilterra, e perfino nella Corte, come se sosse stata vinta qualche gran battaglia, o come se questo fosse più prospere T. IV.

Av avvenimento dell'invasione stessa della Cesarea, e di C. dell'acquistate speranze di entrar di corto nella città 1776 di Filadelfia. Nacque poi da questo accidente una molto acerba contesa tra i Generali delle due parti in rispetto al modo, col quale esso Generale Lee, e tutti gli altri prigionieri di guerra dovessero esser trattati. A' tempi di Gage non aveva mai questi voluto consentire allo scambio dei prigionieri. Dal che ebbero origine molte crudeltà dall'una parte, e dall'altra. Ma quando Howe pigliò egli il generalato, ossia per la natura sua, che più umana fosse di quella del suo antecessore, o per le istruzioni, che intorno a ciò avesse ricevuto dal Governo, ossia veramente, che per bella forza fosse indotto a ciò fare per la gran quantità degl'Inglesi, che venuti erano in mano degli Americani, era calato agli scambi, i quali avevano luogo di quando in quando. Ma, preso Lee, non volle il Generale inglese far con questo a buona guerra, e lo fe confinare in una stretta prigione, nella quale era molto diligentemente custodito, come se un prigioniero di Stato fosse. Allegavasi dal canto suo, che essendo Lee descritto come uffiziale negli eserciti inglesi doveva disertore e traditore riputarsi. Nel che è da sapersi, che Lee tirava prima la mezza paga come uffiziale inglese; ma in sul bel principio della guerra americana aveva chiesto la licenza, e rassegnato il grado suo in Inghilterra, per potersi, come libero, agli stipendi dell' America condurre. Ma o sia, che la rinunziazione non fosse arrivata in tempo, o che nella mente del Governo, o dei Generali inglesi più potesse l'odio veramente grande, che concetto avevano con

tro di lui, che l'uso delle polite nazioni, lo volevan di C. credere e trattare piuttosto come prigioniero di Sta-1776 to, che di guerra. Non avendo Washington in po-

ter suo alcun uffiziale inglese, che fosse constituito nel grado di Lee, aveva fatto la proposta a Howe di scambiarlo con sei uffiziali essiani; ed in caso la proposta accettata non fosse, richiedevalo, fosse Lee trattato a quel modo, che al suo grado si conveniva, e ch'era conforme non solo all'uso delle civili nazioni, ma ancora a quello, che gli Americani medesimi tenuto avevano verso gli uffiziali inglesi prigionieri di guerra. L'Inglese ricusò. Il Congresso decretò, si rappigliasse; e che il luogotenente colonnello Campbell con cinque uffiziali essiani fossero incarcerati e trattati , come Lee. Ciò fu eseguito.Ma i Massacciuttesi , trovandosi Campbell in Boston, arrosero molto sulla risoluzione del Congresso, e lo confinarono in fondo di una prigione ad uso dei malfattori, dove gli era usato un grandissimo rigore. Washington non avrebbe voluto, si procedesse tant' oltre , stantechè Lee era bensì imprigionato , ma non già maltrattato. Temeva anche delle rappresaglie, essendo più Americani in mano degl' Inglesi, che non di questi in mano di quelli. Ne scrisse con parole molto gravi al congresso. Ma egli stette alla dura, e non vi fu modo, che Campbell e gli Esessiani fossero liberati, finchè non ebbe Howe consentito a tener Lee nel grado di prigioniero di guerra.

In mezzo a queste altercazioni si sospendè il cambio dei prigionieri. Quei che i trovavano niella Nuova-Jorck ebbero a provar ogni sorta di maltrattamento. Eran essi rinchiusi nelle chiese, ed in altri

An luoghi esposti a tutte le intemperie dell'aria. Non di C. era loro concesso cibo sufficiente, pane poco e pes-1776 simo, companatico nissuno o non mangereccio. Gli ammalati misti coi sani, l'immondizia incredibile, scherniti dalle soldatesche, ed ancor più dai Leali. Niuna specie di conforto. Ne nacquero un tanfo intollerabile e malattie mortalissi me. Meglio, che quindici centinaia passarono di questa vita in poche setmane. Credevasi, tanta crudeltà fosse a sciente per costringere i prigionieri a pigliar soldo nell' esercito inglese. Il che noi non ardiremmo affermare, Vero è bene, che a ciò fare 'erano esortati instantemente dagli uffiziali del Re. Ma ricusavano preferendo una morte certa all'abbandonamento della patria. Poco più accettevol era la condizione degli uffiziali. Svaligiati prima e spogliati dagli avari soldati, eran poi nella cattività loro bersaglio ad ogni tristo. Alcuni furon tratti, feriti come erano, e quasi nudi a dileggio di popolo sulle carrette per le contrade della Nuova Jorck. Gli chiamavano, in mezzo agli scherni ed alle imprecazioni, ribelli e traditori. Alcuni altri ebbero anche a toccar del bastone, perchè si studiavano di procurare qualche alleggiamento ai gregarj, i quali morivano di fame e di morbo negl'infetti abituri. Si era Washington doluto acerbamente coll' Howe, e fattogli spessi e gravi richiami sull'inumano procedere verso i prigionieri. Questi parte negava, parte si scusava, parte incolpava. Ma che non fosse netto, il pruova l' aver egli ricusato la proposta dell' Americano, acciò permettesse, che un agente suo venisse a far dimora nella Nuova-Jorck, a fine di provvedere di ogni bisognevole i cattivi. Da questo la nimistà fra An. i due popoli diventava più intensa', e gli odj sirin-di C. cappellavano. In fine i sopravviventi furon liberati 1776 e niandati allo scambio. Ma tal-era la miserabil condizione loro, che molti ne morirono per istrada, prima di poter rivedere la patria, e ciò che tenevano più caro. Nacquero quindi nuove altercazioni, e di molto agre parole tra i due Capitani generali, pretendendo l'Inglese, che gli si restituissero i soni cattivi anche a ragguaggio dei morti, e negan. dolo l'Americano. In somma da tutta questa bisogna dei prigionieri si può comprendere, che nelle guerre cittadine gli amici diventano peggio che nemici, e le nazioni più civili, barbare. Ma gl' Inglesi vi ebbero di gran lunga maggior colpa

Tornando ora, donde partiamo, il Generale Sullivan, il quale, fatto cattivo Lee, era sotteutrato nel comando in luogo suo, obbediendo agli ordini di Washington, traversata la Delawara a Filippoburgo, andò a congiungersi con questo sul finir di dicembre, dinnodochè a quei di montava la somma dell'esercito americano a sette migliaia di soldati, od in quel torno. Ma per altro la più parte compivano le ferme coll'anno, e si temeva di breve la totale dissoluzione.

Mentre l'esercito inglese perseguitava le reliquie dell'americano aulte terre della Nuova-Crearea, e che, varcata da queste a fatica la Delawara, a si debil filo si atteuevano le speranze degli Americani, non si dimostrava più benigua la fortuna loro sulle spiagge dell'isola di Rodi. Eran partiti a bordo d'un sufficiente navillo l'ammiraglio Peter-Par-

An ker, ed il Generale Clinton con due brigate ingledi C si, e due d' Essiani per andar sopra quella provin-1776 cia, e sottrarla dall'obbedienza della lega. Non aspettando gli Americani questo assalto non avevano le difese apprestate, e perciò inabili al resistere si ritirarono, lasciandola affatto in poter degl'Inglesi. La occuparon questi l'istesso dì, che Washington varcò la Delawara. Fu questa una grave perdita alla parte americana, sia per l'opportunità dei luoghi, e sia perchè trovandosi in quelle acque l'armatetta dell'Hopkins, e molti armatori che avevan fatto gran danni alle navi inglesi, furon tutti obbligati di ritirarsi a gran fretta su pel fiume della Provvidenza, dove bloccati dal nemico furono messi in silenzio, e stettero inutili gran tempo. Occuparono anche gl'Inglesi le due isole vicine di Conanicut e della Prudenza. Si ebbero due pezzi d'artiglieria. Furon pochi i prigioni. Riusci eziandio questa fazione dell'isola di Rodi di molta utilità alla parte degl' Inglesi ; poichè di quindi potevano travagliare le cose del Massacciusset ; e gli aiuti, i quali raccolti sotto l'imperio del Generale Lincoln dovevano da quest' ultima provincia recarsi ad ingrossar l'esercito di Washington, furon fatti soprastare, per tener a bada Clinton, ed impedire che non perturbasse la quiete di quella provincia. Lo stesso Connecticut era tenuto in gelosia, e non potette inviare rinforzi alle genti, che militavano sulla Delawara.

[7] XGI Inglesi medesimamente, per impedire che le colonie meridionali non potessero mandar aiuti a quelle di mezzo, nelle quali intendevano di far impeto, rinnovarono nella state del presente anno AN. coi Leali e coi selvaggi, che abitavano le parti su-di C. periori, le pratiche per farli correre a danni della 1774 Giorgia, delle Caroline e della Virginia. E quantunque i tentativi fatti nei precedenti anni per mezzo dei regolatori e degli sbanditi Scozzesi avessero infelice fine avnto speravano i mandatari inglesi presso le nazioni indiane, e più di tutti lo Stuart, uomo audace ed operoso molto, di poter coll'aiuto di queste ottenere un miglior successo. Di esortazioni e di speciosi pretesti eran maestri; d'oro e di presenti abbondavano. Spargevano, che una grossa schiera d'Inglesi avrebbe sbarcato nella Florida occidentale; che , traversato il territorio degl' Indiani denominati Creek , Chickesaw e Cherokee , e congiuntisi i guerrieri loro avrebbero corso le Caroline e la Virginia; e che nell' istesso tempo una numerosa armata, ed un grosso esercito avrebbero dato gli assalti sulle coste. Stuart mandava attorno fra i Leali lettere circolari, invitandogli a venirsi a porre sotto lo stendardo reale, il quale era stato rizzato nelle contrade dei Cherokee; aggiungendo, che menassero e portassero seco loro i cavalli, i bestiami, ed ogni sorta di vettovaglie, le quali sarebbero loro a giusto prezzo pagate. I Leali ricordevoli ancora delle recenti sconfitte non fecero alcun motivo d'importanza. Ma gl'Indiani mossi dalle parole e dai presenti, siccome pure dalla probabilità della cosa, e dal desiderio del sacco, accorrevano a stormo, e parevano voler correre popolarmente contro le colonie. Le sei tribù stesse, le quali fin allora se n'erano state religiosameute

An di mezzo, incominciava a muoversi, e già avevano C. commesse le ostilità sui confini. I Creek più avven-1776 tati ruppero la guerra e la esercitarono colla solita barbarie. Ma avendo trovato, che i fatti non corrispondevano alle parole, e che i soccorsi non comparivano, si ristettero, e, dimandata la perdonanza, venne loro di leggieri conceduta. E tanto furon essi. o nella fede costanti, o delle parole inglesi diffidenti, od in tal modo compresi dal timore, che quando poco dopo i Cherokee gli richiedettero degli ajuti, risposero secondo l'usanza di quelle genti', che s' eran ben essi cavata quella spina dal piè, e che bene glien incoglieva loro. Ma i Cherokee non istettero a soprastare. Assalirono con grandissimo furore le colonie, commettendo danni e crudeltà collo scarpello e coi mazzeri. Ammazzavano con eguale ferità ; e coloro che abili erano a portar le armi, e coloro ch'erano inabili, i vecchi, le madri, ed i pargoletti loro indistintamente. In ciò facevano a tanto maggior sicurtà, che era comparsa a quel tempo l'armata di Peter-Parker nelle acque di Charlestown. Ma quando questa dopo l'infelice assalto dato al Forte Moultrie, abbandonò le coste della Carolina, i Cherokee si trovarono in grande stretta, poichè, cessato il pericolo dalla parte Inglese sulle coste, le due Caroline e la Virginia, intente tutte a opprimere questo male, mandarono le genti loro contro i Barbari, che devastavano la contrada. Queste genti non solo gli sconfissero in vari affronti, ma entrate nelle contrade loro, tutto posero a ferro ed a fuoco, ardendo le abitazioni, tagliando gli alberi, guastando le biade, e tutti coloro ammazzando, che portato avevano, o tuttavia An. portavano le armi. Questo fu un quasi totale ster-di C. minio della nazione dei Cherokee. Quei che soprav-1776 visero, parte si sottomisero a tutte le condizioni del vincitore; e parte, venute meno le vettovaglie, si rifuggirono collo Stuart medesimo, autor principale della crudel guerra, e dell'eccidio loro, nella Florida occidentale, dove il Governo inglese gli mantenne del pubblico. Cotal fine ebbe in quest' anno la guerra indiana, nella quale si può osservare, che nissun gastigo fu mai nè altrettanto severo nè altrettanto meritato, quanto questo, che provò la nazione deiCherokee messa su da uomini crudeli ed avari , i quali tanto più avrebbero dovuto vergognarsi di dar luogo a si fatte enormità, in quanto che erano nati, cresciuti, ed allevati sotto questo clemente cielo d' Europa.

Ma tempo è oggimai di ritornar a favellare dele cose del Causadi, nel quale, non che posassero le armi, con grandissima contenzione si adoperavano. Abbiam noi nel precedente libro raccontato, come gli Americani cacciati dull' armi britanniche, abbandonato tutto il Canadà inferiore, e perfino Monreale e San Giovanni, si erano ritratti a Crownpoint, nel quale luogo gl' Inglesi non avevano potuto-seguitargli per difetto delle navi necessarie non 
solo a traversar il lago Champlain, ma anche a combatter quelle, che a difesa loro avevano gli Americani apprestate. Ma tal era l'importanza per la eseeuzione dei disegni degl' Inglesi, che ottenessero 
essi la signoria dei laghi, che Carleton stava tutontento per apprestar il navylio. Voleva, seguendo

. 7

An. le istruzioni dei Ministri penetrare per la via dei di C. laghi sino al fiume del Nort, e quindi recatosi ad 1776 Albania congiungersi e cooperare coll'esercito della Nuova-Jorck . Nel qual caso non era dubbio, che trovandosi separate da un esercito molto grosso e vittorioso le provincie della Nuova-Inghilterra dalle altre, le cose americane si sarebbero in gravissimo pericolo ritrovate. Quest'era il diseguo, che da lungo tempo aveva covato nelle teste inglesi e del quale tanto si dilettavano i Ministri. Per verità la natura stessa dei luoghi del Canadà sino alla Nuova-Jorck pareva dar favore a quest'impresa; conciossiachè, cavatone quelle alture, che tral'Istremità superiore del lago Giorgio e la sinistra sponda del fiume del Nort si frappongono, le quali non sono spazio maggiore di sedici miglia, tutto il tragitto dall' una all'altra di quelle due provincie si può fare sulle navigabili acque, prima pel San Lorenzo, poi pel Sorel, è quindi pel lago Champlain, e da questo pel lago Giorgio, o pel Woodcreek sino alle terre di mezzo, e finalmente pel fiume del Nort sino alla città della Nuova Jorck. Siccome poi prevalevano grandemente gl'Inglesi dinavilio, che il Canadà stava a lor divozione, che il capo principale della resistenza era nelle provincie della Nuova-Inghilterra, e che le vicinanze della Nuova-Jorck erano molto acconce agli assalti marittimi, così non si può negare, avesse questo pensiero in se stesso molta ed utilità ed opportunità. Ma la difficoltà dell' impresa di Carleton era eguale all'importanza sua. Si aveva a construrre od a ricomporre una flotta di trenta vascelli armati di

diversa grandezza, ed atti a portar le artiglierie; AN. ed al combattere; delle quali cose l'una e l'altradi C. erano malagevoli ad eseguirsi per la mancanza dei 1776 materiali. Il trasporto poi in certi luoghi per terra, ed il trar su pei ratti di Santa Teresa e di San Giovanni trenta barconi lunghi, molte piatte da carico, una gondola di trenta botti, con quattrocento altri battelli, era opera che pareva non che malagevole, quasi impossibile. Ma i marinari inglesi per la perizia ed audacia loro non se ne sgomentarono. I soldati stessi gli secondavano, ed i paesani, fatti tralasciar l'aratro e la marra, erano spinti per forza ad entrare a parte della fatica. In ciò si affrettavano molto i Capi inglesi per prevenir l'inverno; che già si avvicinava, ( queste cose si facevano nei mesi di luglio, d'agosto, e di settembre); conveniva varcare due longhi laghi; erano incerte le novelle sulle forze del nemico, il quale stava riparato nelle fortezze di Crown-point e di Ticonderoga; avuta la vittoria per mezzo delle navi più grosse sul lago Champlain, quelle forse non avrebber potuto passare l'emissario tra il medesimo ed il lago Giorgio, dove per altro dovevano necessarie essere. Superati finalmente tutti questi ostacoli, rimaneva, che si traversassero le terre di mezzo, selvose, paludose ed intricate per arrivare sulle rive del fiume del Nort, e recarsi sino ad Albania, nel quale luogo solo potevasi sperare di trovar riposo e rinfrescamento di ogni cosa. Ma non si ristavano gl' Inglesi a tante difficultà. Pareva anzi, che a misura di quelle crescesse l'animo loro, ed in questo era eguale l'ardor dei soldati a quel dei capitani. Conosceva-

no benissimo l'importanza della cosa, e che se adi C. vessero potuto arrivare ad Albania prima dell'in-1776 verno, sarebbe stato la totale vittoria, ed il fine della guerra. Nè non erano molto stimolati dai prosperi successi ottenuti dall'esercito della Cesarca Ardevano di desiderio di aver parte ancor essi alla riuscita della guerra; e temevano, se non si affrettassero, che quello solo acquistasse la gloria di averla condotta a compimento. Lavoravano adunque con grandissima contenzione. Ma ciò nonostante non potette essere terminata l'opera loro, e la flotta pronta al navigare, se non quando era già la stagione trascorsa sino al mese d'ottobre. Era quella molto gagliarda, e tale, che non mai su quei laghi si era la somigliante veduta, e non sarebbe nemmeno stata da tenersi a vile sui mari d'Europa. La Capitana denominata l'Inflessibile portava 18 cannoni, che buttavano dodici libbre di palla. Avevansi due grossi giunchi, uno di quattordici e l'altro di dodici; un fodero molto largo fornito di dodici cannoni con molti obizi; ed una gondola di sette. Seguivano venti battelli, ed alcuni barconi lunghi armati di cannoni e di obizi, con parecchie altre barche ad uso di palischermi. Quest'erano le navi atte a combattere, abbondavano in grandissima copia le passeggiere ad uso di trasportar le vettovaglie, le bagaglie, le munizioni e le armi di ogni sorta. Guidava tutta l' armata il capitano Pringle, marinaro espertissimo; le ciurme eran pratiche de'luoghi, numerose ed accese di grandissimo desiderio della vittoria. I soldati poi da terra erano accampati ne' vicini luoghi, pronti vinte che fossero le battaglie navali, ed avuta la signoria dei laghi , a correre contro il nemico  $\frac{1}{\sqrt{N}}$  nelle battaglie terrestri. Tremila soldati avevanoù G. gli alloggiamenti loro nell'isola delle Noci ed al- $\frac{1.776}{1.00}$  trettanti a San Giovanni; i rimanenti parte sulle navi , e parte qua e là nelle vicine guernigioni.

Contro tanti apparati facevano gli Americani gli estremi sforzi loro. I Generali Schuyler e Gates soprantendevano il tutto. Arnold poi si trovava presente, e con quel suo smisurato ardire spirava coraggio a tutti. E siccome l'esito della guerra in queste parti dipendeva in tutto dalla forza dell'armata, cosi niuna diligenza tralasciavano gli Americani per ingagliardir la loro, e di tutte le cose necessarie fornirla. In questo però la cosa non riusciva all'aspettazione. Mancavan loro i legnami, e quei pochi, che potevano ottenere, era d'uopo procacciare di lungi; nè la portata delle artiglierie era eguale a gran pezza al bisogno. Difettavasi ancora grandemente di marangoni, i quali, i più, si erano ai porti verso la marina condotti, dove molto faticavano nella costruzione dei legni da andar in corso. Quindi è che nonostanti l'assiduità a la perseveranza, colle quali insistevano al lavoro delle navi, la flotta non sommava che a quindici vascelli di diversa grandezza, due giunchi, una corvetta, una fusta, tre galee, ed otto gondole. Le più grosse artiglierie, che si trovavano sul giunco principale, buttavano solamente sei libbre di palla. E perchè non mancasse al governo di questa armata un capitano, il cui ardire fosse uguale alla difficolta ed al pericolo dell'impresa, le fu preposto Arnold. Doveva questi quella chiarezza, che acqui-

An stato s'era nelle battaglie terrestri , ora mantenere di C. nelle navali. L'esercito americano poi, il quale mal-1776 grado i molti ostacoli, e specialmente il vaiuolo, che l'aveva travagliato, per l'industria e la diligenza dei capitani saliva a otto o nove migliaia di soldati, alloggiava a Ticonderoga, avendo però lasciato una grossa guardia a Crown-point. Stando ogni cosa in pronto da ambe le parti, Carleton impaziente della vittoria spingeva avanti tutta l'armata verso Crown-point per incontrarvi l'inimico. Già era giunto a mezzo il lago, senza che avesse potuto discoprirlo, ed andava a suo viaggio senz' alcun sospetto, quando tutto ad un tratto apparve agli occhi degl' Inglesi l'armata americana, la quale molto opportunamente s' era appiattata dietro l'isola di Valicour, e chiudeva il passo per quel braccio del S. Lorenzo, che scorre tra quest'isola e la sponda sinistra del fiume. A questa vista insperata si commossero grandemente gli uni e gli altri , gl'Inglesi pel corso pericolo, gli Americani per la moltitudine e la grossezza delle navi nemiche, delle quali alcune, cosa inudita su quei laghi, erano fornite di tre alberi. Ne segui immantin ente una feroce battaglia. Ma gl' Inglesi trovandosi sottovento non potevano prevalersi di tutte le navi loro, dimodochè nè l'inflessibile, nè le altre più grosse potettero dar dentro. Solo combattettero il giunco il Carleton, ed i battelli. Nel che dieder o pruove di una perizia e di un coraggio non ordinari. Gli Americani dal canto loro sostennero la battaglia con maraviglioso valore , la quale durò per ben quattr' ore Finalmente continuando il vento a soffiar contro gl'Inglesi, e

vedendo, che costretti a combattere con una sola Ax parte delle forze contro tutta l'armata nemica nondi C. facevan frutto, il capitano Pringle richiamò, fa-1776 cendosi già notte, dalla battaglia i suoi, e pose le sue navi arringate in faccia, e presso a quelle del nemico. Arse in questo affronto il miglior giunco degli Americani, ed una gondola andò a fondo. Trovavansi in grave pericolo, e temevano una totale sconfitta, se in quel luogo stesso aspettata avessero una seconda battaglia. Perciò si determinarono ad andarsi a raccoppiare sotto le mura di Crownpoint, dove speravane, che l'artiglierie del Forte avrebbero conguagliato la superiorità delle forze nemiche. Parve, volesse la fortuna mostrarsi favorevole a questo disegno di Arnold; e già le sue navi , perduta la vista delle inglesi, navigavano velocemente verso la nuova stazione; quando, diventato improvvisamente il vento prospero alle inglesi, che le seguitavano, queste sopraggiunsero loro addosso, prima che arrivar potessero a Crownpoint. Quivi si rinfrescò con più rabbia di prima la battaglia, la quale durò per ben due ore. Ma quelle navi americane, che erano nell'antiguardo, cioè una galea e tre bastarde, giovandosi dell'occasione, che le altre tenevano a bada il nemico, dato alle vele, si ritirarono a Ticonderoga. Rimanevano coll'Arnold due galere e cinque gondole, che facevano una disperata difesa. In questo meszo la galea il Washington condotta dal Brigadier generale Waterburg, abbassata la tenda, si arrendè. In tanto pericolo vedendosi Arnold al di sotto, sia pel numero delle navi , sia per la quantità e la

portata delle artiglierie, e sia ancora, perchè alcuni de'suoi non facevano quelle parti che dove-1776 vano, determinò di cedere alla fortuna in guisa però, che nè il suo navilio, nè i suoi soldati, nè i marinari non venissero in poter del nemico. Adunque con eguale destrezza che intrepidità mandò a traverso, e fe arenare sulla spiaggia la galea il Congresso, sopra la quale ei si trovava. L'istesso fece delle cinque gondole. Ma queste cose mandò ad effetto in modo, che le sue genti ebbero tempo di sbarcare, e di ardere le navi, avendo a ciò contrastato gl' Inglesi in vano per causa del vento, che soffiava da terra, e per la strettezza del lago. Arnold fu l'ultimo ad arripare. Perciocchè non volle abbandonar la sua nave, se non quando già era in fiamme, e dopo d'aver tenuto sino all'ultimo l' insegna inalberata. La qual cosa fu dagli Americani tutti tenuta un'azione degna di un animo forte e generoso. La rotta, quantunque grave, ricevuta dall' Arnold, non solo non nocque alla sua prima fama di guerriero valente ed animoso, ma gli acquistò di vantaggio il nome di pratico e destro marinaro. Gli Americani abbandonaron tostamente Crown point, non senza di averlo prima smantellato, arso e distrutto tutte quelle cose che non potettero trasportare. Carleton l'occupò, e venne fra breve a congiungersi con esso lui il rimanente dell'esercito. Cotale fine ebbe l'impresa, che per far piuttosto la sedia della guerra nel paese degli inimici, che aspettare, fosse trasferita nel proprio, tentarono gli Americani nel Canadà. Così venne del tutto in poter degl' Inglesi il lago Champlain, ed altro ostacolo non rimaneva loro a superare per entrare nel lago Gior- Ax. gio, se non la fortezza di Ticonderoga. Se Carleton di C. avesse potuto spingersi avanti, subito avuta la vit-1776 toria, ed in tal modo valersi della confusione, in cui era sulle prime il nemico, forse che si sarebbe senza molta difficultà impadronito di quella importante Fortezza. Ma un vento da ostro, che sof-\ fiò per lo spazio di molti giorni, glielo impedi. In√ questo frattempo vi si affortificavano gli Americani con quella maggior diligenza, che sapevano e potevano. I cannoni furon posti sui carretti, nuovi bastioni furon construtti, ed i vecchi rassettati. Questi si accerchiarono con fossi, e si palificarono. Nuove genti si fecer venire in fretta per ingrossar la guernigione, e seguendo gli ordini di Washington si sgomberarono a luoghi più lontani i buoi ed i cavalli, acciò non potessero gl' Inglesi con elli vivere, e someggiare. Intanto non aveva tralasciato Carleton di mandare frequenti masnade di speculatori per le due rive del lago, e quaudo pel vento gli fu permesso, anche alcune navi delle più sottili sino nelle vicinanze di Ticonderoga, per ricavare, quali fossero l'animo e le forze del nemico, e la condizione della Fortezza. Ebbe in avviso, che questa era fornitissima, e la guernigione piena di ardire. Considerò pertanto, che la oppugnazione sarebbe stata lunga, difficile e molto sanguinosa, e che, questo stante, il benefizio che si poteva ottenere dall'acquisto della Fortezza, non sarebbe uguale alla perdita. Essendo già il verno grande, ed i tempi sinistri alla guerra, non si poteva nè invernar senza pericolo sul lago Giorgio pel Tom. V.

I om. V

difetto delle vettovaglie, e per la difficoltà di tenedi C.re aperte le vie verso il Canadà, nè usar la guerra 1776 con isperanza di buon successo nelle fredde e deserte regioni, che questo lago dal fiume Hudson dividono. Quindi è, che ei giudicò, che la presa di Ticonderoga riuscirebbe in quella stagione pressochè inutile; e giacchè si aveva la signoria dei laghi. si poteva ritornare sopra di questa molto presto al tempo nuovo, senza esporre i soldati alle fatiche ed ai pericoli di una guerra poco guerriabile in quei tempi del più fitto inverno. Fatte adunque le sue consulte, allentò il pensiero di assaltar quella Fortezza, e deliberò di ritirare il suo esercito nei luoghi più bassi verso Monreale; e così fece sull'entrar di novembre, lasciando le sue prime scolte all'isola delle Noci. Ma prima di andarsene ebbe per la singolar cortesia ed umanità dell'animo suo mandato alle case loro gli uffiziali americani, che prigioni erano venuti nelle sue mani, somministrando loro tutte quelle cose, delle quali bisogno avevano. L'istessa generosità usò verso i gregari, i quali la più parte pressochè nudi essendo, fe rivestire, e fornir di tutto il bisognevole, avuta però la fede dagli uni e dagli altri, non portassero le armi contro i soldati del Re. Questo consiglio di Carleton dell' esser ito a quartiere fu da parecchi biasimato come timido, e pregiudiziale molto alla somma della guerra. Imperciocchè se si fosse già fin d'allora impadronito di Ticonderoga, ed avesse fatto svernar le sue genti nei vicini luoghi, avrebbero potuto uscire a campo molto per tempo nella seguente primavera. Nel qual caso non era da dubitare, che la

guerra avrebbe un tutto diverso fine avuto da quel- Ax lo ch'ella ebbe infatti. Ma il rendersi padrone didi C. un luogo per natura e per arte tanto forte, quanto 1776 era veramente Ticonderoga, dipendeva al tutto dalla difesa, che vi avrebbero fatto dentro gli Americani : e certamente dal numero loro , dal valor dimostrato nei precedenti combattimenti navali, e dalla fede, che avevano grandissima nei Capi loro, dovevasi presumere, che sarebbe stata e lunga ed ostinata. Senza di che doveva pur molto importare la considerazione delle vettovaglie e della comunicazione del Canadà. Comunque ciò sia, questa ritirata del Generale inglese, e questa invernale sosta riuscirono di grandissimo giovamento agli Americani. L'esercito che aveva militato sotto il Generale Lee, ebbe abilità di andarsi a congiungere con quello di Washington sulle rive della Delawara, ed una parte dello stesso esercito canadese potette condursi sotto gli ordini di Gates al medesimo destino.

In questo tempo stava la fortuna americana in sul crollo della bilancia, ed il minimo caso sinistro avrebbe bastato a farle avere il trabocco. Di questo più si doveva temere, che sperar del contrario. Due grosse provincie la Nuova-Jorck e l'Isola di Rodi erano già venute tutte intiere, siccome pure la più grande e la miglior parte della Cesarea, in mano dell'esercito vincitore. E sebbene le armi anch'esse vittoriose di Carleton avesero arrestato il corso loro sotto le mura di Ticonderoga, poca sperauza si poteva avere, che, fatto un nuovo forzo uella primavera, non a' impudronissero di forzo uella primavera, non a' impudronissero di

Ax questa Fortezza, ed arrivate sulle sponde del fiudi C. me del Nort non si congiungessero coll'esercito 1776 della Nuova-Jorck. Nè potevasi ragionevolmente aspettare, che Washington, inferiore di forze egli stesso al suo avversario, fosse in condizione di poter rimandar all' esercito canadese quelle genti, che per la tregua nata sui laghi erano venute a trovarlo sulla Delawara. L'esercito suo poi , quantunque, come abbiam veduto, fosse stato ingrossato per alcuni aiuti, non era però con quello del nemico a gran pezza da paragonarsi nè pel numero, nè pell' ardire, nè per la disciplina dei combattenti, nè per la quantità delle provvisioni d'ogni maniera, nè per la qualità dell'armi. Sottentrava poì anche quella peste dell' esercito americano, vogliam dire il finir delle ferme dei soldati, che minacciava una prossima e quasi totale dissoluzione. Nè non dava molta molestia ai Capi il pensare alla prontezza, colla quale i popoli delle provincie sottomesse, e principalmente della Nuova-Jorck si apparecchiavano a mutar fede, e correvano ai perdoni. Alcuni si arruolavano eziandio sotto le insegne reali, e sembrava, volessero alla civil guerra inglese arrogere la civil guerra americana. E siccome erano dati loro i perdoni, e ricevuti in grazia, così temevasi, che l'esempio loro avesse a riuscir pernizioso anche per le altre provincie, e che si destassero dappertutto maligni umori. Si sapeva, che in ciò si esercitava vivamente il governatore Tryon, il quale a bella posta stato era nominato Brigadier generale, e già aveva fatto grandissimi frutti. Per lo contrario la bisogna dello arruolare andava molto lenta dalla parte degli Americani; e di più mol- An. ti disertori assottigliavano di di in di l'esercito già di C. di per se stesso tanto debole. A tutti questi mali 1776 anguri si aggiungeva un altro peggiore, e questo era, che i biglietti di credito incominciavano a scapitare; e siccome quasi niun' altra sorgente d'entrata pubblica si aveva fuori di questa, non osando il Governo, tuttavia troppo tenero in quei principi, por mano alle tasse di moneta , e quando osato l'avesse, non potendo tali tasse, se non accrescere il male, aumentando il discredito dei biglietti, si temeva, che fosse per mancar di breve quel nervo principale delle guerre , la pecunia. Il gittar poi nuovi biglietti gli avrebbe certamente fatti cadere in maggior bassanza. Eppure astenersi dal gittarne, pei bisogni dello Stato ognor crescenti, non potevano. Nè vi mancavan di quelli, i quali non che gli ricevessero a perdita, non gli volevan ricevere del tutto. Adunque un presente tempo pericoloso, ed un futuro pericolosissimo si appresentava alla mente degli Americani. Si temeva da tutti , e si diceva da molti , che l'ora dello spegnimento dell' independenza fosse vicina a quella del suo nascimento. Parecchi ancora forte, ed apertamente biasimavano il Congresso per aver chiarito l'independenza, ed in tal modo chiusa la via ad ogni onorevole accordo. Perciocchè se prima della dichiarazione si poteva compor con onore, dopo non si poteva se non con vergogna, e senza che diventassero gli Americani la favola del mondo. In mezzo a tante e così gravi difficoltà il Con-

In mezzo a tante e così gravi difficoltà il Congresso non si perdette d'animo, e deliberò di mostrare il viso alla fortuna. Non che facesse vista di

disperarsi, maggior fiducia dimostrava; ed in tandi C. ta depressione di cose nissun dubbio pareva ammet-1776 tesse sul finale esito dell' impresa. Conosceva egli. che buono studio vince rea fortuna. I membri anoi risguardando alla gloria anteponevano la pericolosa guerra alla pericolosa pace. E pel modo, col quale sostennero l'impeto dell'avversa fortuna, allorquando parevano le cose loro vicine all'ultima rovina . fecero si, che il nome loro dovesse fiorire per la lode singolare di aver poste le fondamenta ad un nuovo Stato. Si maravigliavano le genti per ogni dove a tanta costanza; e se prima, allorquando i prosperevoli venti parevano volere questa americana nave nel sicuro porto spinger di breve , la sapienza dei piloti lodavan esse universalmente, ora essendo la medesima da una feroce burrasca shattuta e quasi sommersa , l'ardire e la magnanimità loro ed ammiravano grandemente, e con efficacissime parole magnificavano. Cresceva in proporzione negli animi europei la benevolenza verso gli Americani , siccome l' odio contro l' Inghilterra , per voler essa soggettare, ed ai termini della servitù ridurre popoli si generosi. Tanto o per ambizione si dilettano gli uomini degli sforzi, che fanno i deboli contro i potenti, o per commiserazione amano quelli, che fanno gli nomini generosi contro l'avversa fortuna. Quest' erano le americane afflizioni e virtù, allorquando, depresse le cose della Repubblica, non appariva scintilla alcuna di lume propinquo.

Giá raccontato abbiamo, quali siano state le risoluzioni del Congesso a fine d'ingrossar con nuove

level'esercito, e per allontanare il pericolo della bre- Am. vità delle ferme siccome pur per far correre all'armidi C. le bande paesane. Intanto, come se presente non fos-1776 se, o non incalzasse così vicino un possente nemico, piacque al Congresso di andar considerando alcuni articoli di confederazione e di perpetua unione tra gli Stati, acciocchè ognuno di questi venisse a conoscere, e l'autorità propria al di dentro, ed i suoi rispetti verso gli altri, e quali fossero nel capo della lega, cioè nel Congresso medesimo le facoltà a reggere e governare il tutto. Furon essi articoli vinti nella tornata del Congresso dei quattro ottobre, ed inviati spacciatamente per l'approvazione alle assemblee di ciascun Stato. I principali erano i seguenti:

Che i tredici Stati si confederassero insieme sotto il nome degli Stati Uniti d' America;

Che si obbligasser tutti , e ciascheduno alla comune difesa, e per le libertá loro mantenere;

Che ad ogni Stato particolare fosse conservata la facoltà di regolar le cose del suo Governo interiore in tutto ciò, che non fosse contrario agli articoli della Confederazione;

Che nissuno Stato particolare potesse nè mandare, nè ricevere ambascierie, nè negoziare, nè far trattati , nè romper la guerra ( eccettuati i casi di repentino assalto ) con alcuno Re, Principe, o potentato qualsivoglia senza il consentimento degli Stati uniti;

Che nissuno, che tenesse o maestrato, o uffizio, o commissione qualsivogliano dagli Stati uniti, o da qualcuno di essi, ricever potesse, nè presenti,

An. nè paghe, nè uffizj, nè titoli di niuna sorta da aldi C.cun Re, Principe o potentato forestiero;

1776 Che non potesse niuna assemblea conferir titoli di nobiltà; .

Che nissuno Stato potesse fare alleanze, o trattati qualsivogliano con un altro senza il consenso di tutti;

Che ciascuno Stato particolare potesse sia in pace, che in guerra quel numero di navi da guerra, o di soldatesche tenere, e non più di quanto dall' Assemblea di tutti gli Stati stabilito fosse;

Che vi dovesse essere un tesoro generale ad uno della lega da riempirsi dalle rate particolari di ciascuno Stato, le quali determinar si dovessero all' avvenante del numero degli abitatori di ogni età, sesso ed ordine, eccettuati però gl' Indiani;

Che ogni anno il primo lunedi di novembre si convocasse a Filadellia un Congresso generale dei deputati di tutti gli Stati, al quale tutte quelle facoltà concedute fossero, che si reggitori supremi delle nazioni si appartengono. E di tutte queste fu fatta una diligente enumerazione;

Che gl'impiegati, che tirassero o stipendio, o salario, o emolumenti di qualsivoglia natura si fossero, avessero divieto dal Congresso;

Che vi fosse un Consiglio di Stato composto di un deputato per ciascuno Stato da eleggersi ogni anno dai suoi colleghi dello Stato medesimo, e nel caso che questi non si accordassero, dalla generale assemblea;

Che ciascuno Stato rendesse un solo suffragio; Che il Consiglio di Stato avesse, e duranti le tor nate, ed a'tempi delle vacanze della generale as-Assemblea la facoltà di governare gli affari generali di G. della lega, consistendo però sempre nei limiti pres 1776 scritti dalle leggi, e particolarmente dagli articoli della lega medesima.

Fu lasciato luogo alla provincia del Canadà ad entrare nella lega.

Poscia il Congresso per confortar coloro, che sbigottiti si erano al sinistro aspetto delle cose, e perche colla fortuna non si mutassero gli animi dei popoli, mandò fuori un cartello, col quale, raccontato prima la giustizia della causa loro, le luughe ed inutili supplicazioni, ed i crudeli procedimenti dei Ministri, la necessità della dichiarazione dell'independenza, e l'universale consenso, col quale era stata approvata, andò annoverando i prosperi, successi, che accompagnato avevano le armi americane nelle settentrionali provincie, la cacciata di Boston, il ributtamento di Charlestown, l'arrestamento a Ticonderoga, l'abboudanza delle prede fatte sul mare, la copia delle vettovaglie, e la speranza di poter presto fornir l'esercito delle vestimenta, delle quali abbisognava. Gli esortò quindi, e particolarmente i popoli della Pensilvania, della Nuova-Cesarea, e dei vicini Stati, stessero concordi e forti nel difendere la patria. Addusse, che la presente condizione non era da niun errore commesso dai Capi, o da difetto di valore nei soldati da riconoscersi; ma bensi dalla brevità delle condotte. Ricordava, che già i principi forestieri avevano accomodato l'America di molte cose necessarie all'uso della guerra, e che si aveva la certezza di averne a

An ricevere più efficaci aiuti; che non mancassero a se di C stessi, e non permettessero, che la ricca e popolosa '776 città di Filadellia venisse in poter del nemico; che non lasciassero fuggir la occasione di opprimere l' esercito di lui principale ora, che si trovava lontano dalle navi, nelle quali la sua principal forza consisteva. E quantunque la perdita di Filadelfia non fosse per essere la perdita della causa, tuttavia non permettessero, che il nemico ne trionfasse; che lo raffrenassero; che lo arrestassero; che convincessero gli amici dell'America, anche i più lontani, che quivi fosse una mente sola, ed una sola volontà per difendere contro uomini crudeli, ciò che l'uomo ha, e dee tenere più caro; pensassero, che si trattava di acquistar una perpetua quiete e sicurtà agli Stati Uniti, ed a loro nomi una gloria immortale; durassero; serbassero se medesimi a più prosperi successi; risorgessero a miglior fortuna

E perche l'autorità della religione Confortasse e tenesse auchi essa in fede i popoli, determinarono, che si dovesse dalle assemblee dei diversi Stati fermar un di di digiuno, di umiliazione, e di preghare per impetrar dalla clemenza dell'allissimo Dio prosperità alle armi e felicità alla giusta causa americana.

Ma crescendo vieppiù il pericolo, ed avvicinandiosi il memico alle rive della Delawara, il Congresso a ciò cenfortato dai Generali Putname Mifflia deliberò addi dodici decembre di allontanarsi da Filadelfia, aggiornandosi al giorno venti dello atesto mese a Baltimore nella Marilandia. Partito il Congresso da quella città gli abitatori entrarono in grandissimo spavento, sia pel timore dell' esercito Ax. nemico, sia anche per quello dei Leali, che vi ab-di G. hondavano; puichė sebbene molti tifi fossero per aver-77º i perdoni a trovar i Commissarj inglesi, un più gran numero erano rimasti, e si dubitava forte, fossero per fare qualche motivo pregiudiziale alla pubblica tranquillità; poichè già avevano impedito coi clamori e colle minacce loru, che non si fortificasse la città, come si era voluto fare. Questi erano la maggior parte della generazione dei Quaccheri. Washington era stato obbligato a mandarvi una buona smannata di soldati d'ordinanza sotto gli ordini del Lord Stirling, perchè i fedeli confortassero, e f'renassero gli avversi.

Assembratosi il Congresso a Baltimore, considerato l'imminente pericolo, e la necessità dell'autorità dittatoria, decretò, che avendo la più intiera fede posta nella saviezza, nel vigor della mente e nella rettitudine del generale Washington, fosse questi investito della più piena, ampia e compiuta facoltà di levare e raccorre nel più speditivo ed efficace modo da qualcuno, o da tutti gli Stati Uniti sedici battaglioni di fanti in arrota a quei dal Congresso già ordinati, e di eleggerne gli uffiziali; di levare, fornire, compire di uffiziali tremila cavalleggieri, tre reggimenti d'artiglieri ed uno di ingegneri, e di stabilir loro le paghe; di chiamar dagli Stati, e far marciar le milizie; di far canove come e dove più giudicasse conveniente, di dar le licenze, e far gli scambi a tutti gli uffiziali sotto il grado di Brigadier generale, e di empir tutte le vacanze in qualunque parte dell'esercito; di pigliare, ovunque ei fosse;

AN, quantunque gli abbisognasse per l'uso dell'esercito. di C. mettendo alle robe richieste un giusto prezzo, quan-1776 do gli abitanti di buon grado vender non le volessero; di far por le mani addosso, e sostener tutti coloro, che i biglietti di credito rifiutassero, od in qualunque modo disaffezionati si mostrassero, mandando ai rispettivi Stati, ai quali i sostenuti appartenessero, i nomi loro, la natura delle offese, ed i testimoni da comprovarle. Statuirono eziandio, che tali straordinarie facoltà dovessero in Washington. durare sino a sei mesi, se però diversamente non determinasse il Congresso. In cotal modo i Governatori dell'America mossi da un estremo pericolo, e dalla virtù del Capitano generale in lui solo rimettettero tutto il pondo della guerra. In tanta depressione delle cose loro, ed in mezzo a tante calamità non si udi fra gli Americani alcuno, che accennasse non che il sospetto del tradimento, quello solamente di negligenza, o d'insufficienza nei primi Capi dell'esercito, e principalmente nel Capitano generale, nè venne meno quella fiducia, che in lui grandissima collocato avevano. Esempio da notarsi di temperanza e di modestia cittadina; imperciocchè quel popolo non credeva se stesso invincibile per orgoglio, nè era sospettoso per ambizione. Quindi è, che riconosceva le sconfitte dalla necessità delle cose, e non dalle falte dei capitani ; e per questa costanza nell'avuta fede meritò di trovare, e trovò in effetto capitani fedeli; mentrechè altri popoli, o currivi al sospettar della fede altrui, o facili al prestar orecchi agli ambiziosi rapportatori, o impazienti delle disgrazie, o intemperanti

nella superbia , spesso provarono con danno e perricolo loro , che chi non ha fede in altrui , non la di C. trova.

Perchè poi non potesse venir meno in tanto bisogno la pecunia pubblica, il Congresso applicò l'animo al far un accatto di cinque milioni di ollari, dei quali si pagasse ai prestatori un merito di quattro per centinaio; e che la fede degli Stati Uniti fasse impegnata al pagamento del capitale e degl' interessi; quello sul finir di tre anni, e questi ogni anno. Crearono a questo fine un ufizio di accattatori, e vollero che questi avessero per se un ottavo per centinaio delle somme che ricevessero in accatto. Poco poi, non riempiendosi questo, se non a stento, il merito del quattro per centinaio fu fatto salire al se'.

Fecro anche col medesimo inteuto un lotto, nel quale si metteva o dieci dollari, o venti, o quaranta per polizza. Questo lotto doveva, dedotti i premi, gittare una somma di sette milioni eci quecentomila franchi e qualche cosa più. I posessori poi delle polizze beneficate potevano ricevene in premio sotto certe condizioni una polizza del camerlingo, pagabile in moneta al fine di un certo spasio di tempo, e coll'interesse aggiuntovi del quattro per cento. Speravasi in tal modo, sia pel guadagno del lotto, sia per l'accatto dei premi riscuotere una buona somma di pecunia:

Queste cose si facevano altresi per ristorare il credito dei biglietti coll' allontanare la uecessità di gittarne dei nuovi. Ma tutti questi rimedj in si pericoloso frangente, se non riuscivano vani del tutto,

Ax. eran però poco efficaci per ovviare a un sì gran male, di C. come quello si era dello scapitar dei biglietti di cre-1776 dito. Si giudicò dunque necessario di venirne a provvedimenti più gagliardi. E siccome questa sfidanza dei biglietti si manifestava principalmente nella Pensilvania, così il Congresso decretava, che la Congregazione di sicurezza di questa provincia fosse ricerca di fare le più efficaci e pronte provvisioni per punir coloro, i quali i biglietti ricusassero, e che il Generale desse assistenza, perchè le risoluzioni della Congregazione fossero recate ad effetto. La congregazione deliberò, che chiunque ricusasse di ricevere i biglietti di credito in pagamento, o soddisfazione di qualunque debito o contratto, o in prezzo di qualsivoglia grascia o merce, o di esse maggior prezzo domandasse in biglietti che in moneta, dovesse considerarsi per la prima volta, come un nemico della società, e perdesse o la somma del credito, o la roba contrattata, le quali ceder dovessero in proprietà del debitore, o del compratore. Pagasse inoltre allo Stato una multa maggiore o minore secondo il valore delle robe-Quelle persone poi, che cadessero in fallo per la seconda volta, oltre le mentovate pene avessero ad essere sbandite, e confinate là, dove, e come al Consiglio medesimo più conveniente paresse. Stante poi che ad alcuni di simili sfiduciati erano già state prima fatte serrar le botteghe, e chiudere i trassichi, ed alcuni anche stati erano banditi, così a quelli fu fatta abilità di riaprire i traffichi, e questi furono ribanditi, sperandosi, che per la ricordanza delle passate pene, e pel timore delle nuove avessero ad astenersi da queste pratiche tanto  $\Lambda_{\rm A}$  al credito pubblico, ed alla somma delle cose pre-di C. giudiziali.

Poco tempo dopo il Congresso, avendo conosciuto, che l'autorità della Congregazione di sicurezza di Pensilvania non aveva bastato ad arrestar il corso dello scapito in quella provincia, e vedendo, che questa peste giva appiccandosi anche alle altre. volendo anche coll'autorità sua dar maggior peso alle risoluzioni, che ad allontanarla tendevano, stanziò, che chiunque in qualsivoglia compra o vendita, o baratto stimasse l'oro o l'argento coniati a maggior prezzo che i biglietti di credito del Congresso, fosse tenuto nemico alle libertà degli Stati uniti , ed il valsente perdesse della moneta , o di quell'altra cosa qualsivoglia, la quale fosse venuta in quella compra o vendita, od in quel baratto, in cui quella differenza di valore fosse stata fatta. Decretò ancora, che si facesse richiesta alle assemblee provinciali, acciò rendessero i biglietti moneta legale, che non si potesse rifiutare nel pagamento dei debiti sì pubblici, che privati; e che il rifiuto importasse l'estinzione del debito. Le assemblee fecero le provvisioni consentance all'intendimento del Congresso.

Il primo effetto di tutti questi provvedimenti fu, che crebbe all' avvenante del discapito il prezzo di tutte le robe, che si venderano su pei mercati; ed invece di diminuire, pareva crescesse lo scapito pel gran desiderio che si dimostrava per impedirlo. L'altro si fu, che i debitori si liberavano con una moneta scadente verso i creditori; e seb-

Ax. bene in questo anno lo scapito non fosse grande . di C. potendosi aver cento dollari coniati con cento quat-1776 tro dollari in biglietti, il danno però fu assai grave, e l'esempio perniziosissimo. Laonde per andare all' incontro ad un male tanto grave, raccomandò il Congresso alle assemblee degli Stati, dessero la fede loro per la redenzione dei biglietti gittati dal Congresso, sperandosi, che la mallevadoria di ciascuno Stato particolare per la rata sua, al quale effettualmente spettava la redenzione, aggiunta a quella del Congresso potesse procacciare ' maggior fi-lanza a questi biglietti. Si pensò ancora, che conveniente fosse, le medesime assemblee degli Stati ponessero senza più indugiare quelle tasse, che meglio credessero potersi per la condizione dei rispettivi popoli sopportare, e con minore scomodo esser pagate. Ei promise loro, che le somme in tal modo riscosse sarebbero a favore di ciascuno Stato ricevute in credito dagli Stati uniti in quella rata del debito pubblico, ch' era stata a ciascun di quelli sortita. Le assemblee fecero le risoluzioni giusta i desideri del Congresso. Si vinse anche in questo un altro accatto di due milioni di dollari. Ma tutte queste provvisioni riuscivano di poco o di nissun effetto per la strettezza delle cose presenti , per l'incertezza dell'avvenire, per l'abbondanza dei biglietti che già erano in corso, per la facilità, che avevano il Congresso e gli Stati particolari, e per la necessità, che sovrastava loro, di gittarne ogni di de'nuovi.

Ma qualunque fosse per esser l'effetto, che le narrate risoluzioni del Congresso dovessero operare, sia per far genti, come per mantener il credito ANpubblico, e ad ogni modo per arrestar il corso del-di C. la vittoria al nemico, conosceva esso benissimo, che 1776 se i principi europei non ci mettevano le mani, ed all' America non soccorrevano, non si poteva concepire speranza di bene. Sapeva ancora ch'essi principi, e massimamente quei, dei quali siccome gagliardi sull'armi marittime, si poteva più utile opera aspettare, e tra i quali il Re di Francia teneva il primo luogo, erano tutti, o per odio contro l'Inghilterra, o per la speranza di vantaggi, volti a favor dell'America. Di questo, oltre la propensione generale dei popoli, ne apparivano manifestissimi segui. Le navi americane erano ricevute nei porti fraucesi e spagnuoli sia in Europa che nelle Antille, non solo come appartenenti ad una nazione amica, ma veramente come se spettassero ad una nazione affatto independente. Dal che ricevevano i Francesi e gli Spagnoli grandissimo benefizio; stantechè incominciavano a godere i vantaggi di quel commercio coll' America, il quale sin là stato era privato e proprio della sola Inghilterra. Ne solo si contentavano di accogliere nei porti amichevolmente gli Americani, ma di più permettevano, che gli armatori pubbli camente vi vendessoro le prede , che avevano fatte contro il commercio inglese, tanto in Europa che in America. E poco o niun effetto avevano avuto le rimostranze, che i Ministri britannici avevano indiritte in questo proposito alle Corti di Versaglia e di Madrid. Nè era nascoso, che ogni di partivano dai porti francesi navi cariche di munizioni da guerra alla volta dell' America. Una cosa eziandio, che gl'Iuglesi non potevano a patto nissuno tollerare, e del-T. IV.

A la quale facevano un grandissimo scalpore, questa di C. si era , che nell' Antille i Francesi non solo riceve-1776 vano nei porti loro i corsari Americani, le prede comperavano, e di ogni cosa necessaria gli accomodavano; ma ancora non pochi fra i Francesi medesimi, armato navi in corso, e rizzatovi su lo stendardo americano, dopo di aver dal Congresso ricevute le commissioni, scorrazzavano quei mari, e, fatte molte prede, il commercio inglese manoinettevano. Il che siccome il Governo Francese non proibiva, forz' era concludere, che l'approvasse. Si vedeva poi anche una generale inclinazione in Francia in tutti gli ordini di persone, e massimamente nei gentiluomini di chiaro nome per andarsi a condurre ai soldi degli Stati Uniti; e già molti fra imedesimi arrivati in America si erano acconci col congresso, e fra gli altri il Cavaliere Defermoy era stato eletto Brigadier generale negli eserciti americani; ed il signor di Portail, uomo di chiaro ingegno e di pronto valore, Capo degli ingegneri, dei quali avevano gli Americani grandissimo difetto. Nè mai in nissun'altra guerra i Francesi, i quali tanto si dilettano nel romor dell'armi, si erano così disiosi dimostrati di andar a mettersi sotto le insegue di un potentato forestiero. La qual cose, sebbene si possa in parte attribuire alle opinioni, che a quei tempi regnavano generalmente in Europa in fatto di materie politiche, ciò non di meno si debbe massimamente dalla conosciuta inclinazione del Governo riconoscere. Ella e anzi cosa molto probabile, che la Francia avrebbe piuttosto, che ella non fece, rotta la guerra alla Gran-Brettagna, se il Re francese fosse stato di meno mansueta natura di quello, ch'egli era veramente. Nè

non davano molto sospetto all' Inghilterra , e molta speranza agli Americani gli apparecchiamenti di C. maritimi, che con incredibil ardore si proseguiva- 1/70 no nei porti della Francia e della Spagna. Dimandavan ragione di si grandi apparati i Ministri britennici, ai quali si rispondeva, che si temeva, per una querela nata col Portogallo; di vicina guerra con quel Regno. Ed oltre a ciò, che giacchè i mari erano gremiti di flotte inglesi e di corsari americani; che non solo la guerra marittima si esercitava con tanta rabbia da ambe le parti, ma che tali eserciti erano stati mandati dall' Inghilterra nel Nuovo Mondo, che mai somiglianti vi si eran veduti ne' tempi andati, anche la Francia e la Spagna dovevan farsi forti sull'armi per proteggere il commercio loro, ed assicurare all'uopo le colonie. Aggiungevano, ch' era ben da maravigliare, che coloro , i quali non contenti all'aver messo in prouto col maggiore sforzo loro tutte le nazionali forze, avevano anche mandato in America un grosso esercito di mercenari forestieri, trovassero, che strana cosa fosse, che i vicini loro anch'essi si preparassero alle difese contro tutti quei casi, che potrebbero avvenire. Queste escusazioni, siccome non soddisfacevano al Governo inglese, così non toglievano nissuua speranza agli Americani, i quali vedevano benissimo, che gli addotti motivi non eran proporzionati di gran lunga alla grandezza degli apparecchiamenti. Nè era dubbio, che siccome il patto di famiglia stipulato nel 1761 tra il Re cristianissimo ed il Re cattolico aveva dimostrato in questi due Re l'intenzione di alleare e collegare tutta lacasa dei Borboni contro l'Inghilterra per abbassare la sua potenza, così questa querela americana ne do-

Av vesse essere l'occasione. Questo era evidentementedi C. lo scopo , al quale tendevano gli straordinari pre-1776 paramenti della Francia e della Spagna; e se in luogo di quei peritosi datori di legge, i quali allora reggevano i Consigli britannici, l'animoso conte di Chatam, o qualche altro che lo sonigliasse, avesse in questo tempo avuto la somma delle cose in mano, certo è, che l'Inghilterra avrebbe fin d'allora intimato la guerra ai Borboni, poichè si sa per pruova, che fortuna è amica agli audaci, e che questo mondo è di chi se lo piglia. La Olanda poi, sebbene per non esser ella Stato altrettanto guerreggevole, che la Francia e la Spagna erano, non facesse preparamenti, che potessero dar sospetto, tuttavia, pel maggior desiderio del guadagno in sul mercanteggiare, gli Olaudesi abbondantemente gli Americani fornivano di munizioni, di armi, e di ogni altra cosa, che più sia alle guerre necessaria. Tutti gli altri potentati dell' Europa più o meno del medesimo animo si dimostravano. Solo il Portogallo, persistendo nell'alleanza, si manteneva fedele all' Inghilterra, e non volle mai consentire, che da' suoi si fornissero gli Americani delle cose appartenenti alla guerra, nè si desse ricetto ne'suoi porti ai corsari loro.

Il Congresso aduque, considerate molto bene tutte queste cose, e spinto dalla necessità, deliberò di usar la presente occasione. E stante che tutta questa lega, la quale contro l'Inghilterra si anda-va preparando, aveva per fondamento principale, e quasi per anima la Francia, così molto per tempo nell'anno 1776 aveva mandato presso quel Go-verno Silas Daene, acciò spisses neglio, quali fossero le intenzioni di lui verso l'America; dispones-

se vieppiù glianimi a favorsuo, ed ottenessene intanto tutte quelle somministrazioni d'armi e di muni-di C. zioni, che meglio sapesse e potesse. Eseguì egli mol- 1776 to diligentemente le sue commissioni, specialmente in rispetto all'ultimo capo delle somministrazioni Non solo ottenne dagli nomini, o dalle compagnie private, tra i quali merita particolar menzione Carone di Beanmarchais, che con molto utile, e degli Americani e suo, prestò in questo un'opera molto eccellente, ogni sorta di armi e di munizioni, le quali dalle navi americane apertamente, e dalle francesi di nascosto erano portate in America; ma ancora trovò modo di cavarne dalle armerie regie. Ebbe principalmente da queste quindicimila archibusi ad uso delle fanterie, i quali avviò con gran diligenza in America, dove furono molto opportuni. Usava ancora di condurre agli stipendi dell'America quei gentiluomini francesi, i quali di ciò si dimostravano vaghi; ma in ciò con poca soddisfazione del Congresso, il quale non potette sovente star contento agli accordi fatti dal Deane, nè qualche volta ancora alle persone.

Ma chiarita la independenza, e diventando da un altro cauto le cose della guerra molto sirette aveva il Congresso giudicato, cosa conveniente fosse il mandar uomini di maggior autorità, acciochè rappresentaudo questa solenne ambascieria tutto l'aspetto della repubblica rendessero al Re Luigi testimonio di una singolare affezione e reverenza. Pacessero auche ogni opera, perchè quello che non era cheun semplice desiderio, diventasse volontà efficace el intensione si convertisse in atto. Per la qual cossi il Congresso nella suatornata dei 26 settembre chiamò Commissari alla Corte di Francia Francklin, Jefferson,

Ay c Deane, uomini tutti di gran maneggio edi giudidi C. zio fino. Ma essendosi scusato Jefferson, ebbe lo 1776 scambio in Arturo Lee. Il mandato loro fu di continuar a far procaccia di armi e di munizioni, di ottener licenza dal Governo di allestir a spese degli Stati Uniti nei porti francesi alcune navi da guerra per correre addosso alle proprietà inglesi; e finalmente di tenere con uffizi ed offerte spesso sollecitato il Governo di Francia, acciò concludesse un trattato d'alleanza, del quale il Congresso aveva fatto una bozza, e rimessa ai Commissari. Avevano anche nel mandato medesimo di operar in modo, che la Francia accomodasse gli Stati Uniti con un presto di dieci milioni di franchi; e quando non se ne potessero ottenere altrettanti, se ne avessero almeno sei, o finalmente al postutto quattro. Sopra ogni cosa, procurassero, che la Francia riconoscesse pubblicamente la independenza degli Stati Uniti. E siccome sapeva il Congresso, che quello che teneva sospesi gli animi dei principi a non voler far si tosto questa riconoscenza, si era il timore, che gli Americani gli abbandonassero ad un bel bisogno, ed all'antica obbedienza ritornassero, così ordinò a suoi Commissari, facessero ogni opera per persuadere al Re cristianissimo, che gli Stati Uniti non erano mai per ritornare sudditi al Re della Gran-Brettagna ; e che di niuna cosa , ch' egli per questa pia causa si promettesse delle forze ed opera loro, non sarebbe per ritrovarsi in alcun tempo ingannato; che mai non avrebbero conceduto agl' Inglesi nissun traffico esclusivo, o maggiori vantaggi, o privilegi di commercio, che ai sudditi della Francia concessi non fossero. Volle ancora, che offerissero ed ottenessero, che nel caso di guerra tra la Francia e la Gran-Brettagna, gli Stati Uniti e la AN Francia si obbligassero a dinunziarsi vicendevol-di C. mente i negoziati tendenti alla pace, i quali potreb- 177'i bero nascere, acciocchè l' una parte e l'altra potessero, quando il volessero, entrarvi. Sollecitassero una nuova provvisione di venti o di trentamila archibusi con una certa quantità di artiglierie, e gran copia di munizioni, da essere ogni cosa conviata dalle navi francesi sino in America; il qual convoglio però far si dovesse a spese degli Stati Uniti. È per aggiungere negli animi francesi alle speranze dei vantaggi da ritirarsi dall'unione con essi Stati anche il timore dei danni da una nuova congiunzione loro coll'Inghilterra, comandò il Congresso a'suoi mandatarj, artatamente andassero spargendo, che malgrado la buona volontà degli Stati Uniti , non potevano però essi colle sole forze loro resistere alla prepotente forza della Gran-Brettagna lungo tempo; che ci era pericolo, se abbandonati fossero a loro medesimi, fossero per la necessità delle cose costretti a cedere, e che per la conquista ottenesse il Governo britannico ciò, che la volontà loro non avrebbe mai potuto consentire. Rispetto poi alla Spagna, a fine di scemar il timore, ch'ella aveva della ribellione nelle sue proprie colouie, l'assicurassero con quelle più efficaci protestazioni, che migliori immaginar sapessero, che mai in nissun caso avrebbero le colonie spagnuole ricevuto dagli Stati Uniti molestia alcuna. Finalmente stessero vigilanti per penetrare, se mai covasse qualche nuovo trattato in Europa per inviar nuovi soldati mercenari a danni dell' America. E quando tale fosse il caso, si studiassero con ingegno di ottenere dalla Corte di Francia, che s'intromettesse per istornare un si pernizioso disegno.

This Cy G

Avute tutte queste instruzioni partirono i mandi C. datarj americani. Arrivava Francklin addi 13 di-1776 cembre a Nantes, e poco poi a Parigi. Da molto tempo non era in questa città capitato un uomo, che più di questo e venerando fosse, e, venerato, o si censideri l'età sua, che già era oltre i settant' anni trascorsa, o l'eccellenza dell'ingegno, o la vastità della dottrina, o la fama della virtù. Nè medesimamente di lunga pezza era stata tra gli uomini francesi, naturalmente molto avidi di novità, tant'aspettazione, come in questi di. Pareva, che di altro non si parlasse fra di loro, di altro non si scrivesse, ad altro forse non si pensasse, che a questa medesima causa americana, la quale tutti universalmente lodavano ed ammiravano. Giunto adunque l'inviato americano, se i populi lo riguardassero, se con ogni curiosità le parole, gli atti e le opinioni ne spiassero, non è da domandare. Ne si potrebbe negare, che non abbia molto acconciamente quella via seguita, che alla condizione della sua patria, ed alla sua propria ottimamente si convenivano. Si dimostrava egli, ed in ogni luogo si appresentava come un cittadino d'un'infelice patria agli estremi casi ridotta dalla britannica crudeltà. Con quelle canute chiome, ed in quell' età ormai caduca, venuto essere a traverso un mare smisurato a raccomandare la causa di lei a coloro, che soccorrer la potevano. Non mai sì pietosa opera, come questa, essersi offerta a compire alla generosità francese; esser la Francia l'avvocata dei miseri, la difenditrice dei perseguitati, la protettrice degli oppressi; quella guerra essere per la parte britannica crudele; quel sangue sparso dagli Americani innocente; sperar essi nel patrocinio del Re ritrovare alcun rifugio alla loro misera e travagliata fortuna, e potersi un di ri-AN. durre a vita tranquilla e sicura. Si ritraeva posciadi C. alla villa di Passy , posta presso le porte di Parigi, '776 dove pareva, deplorasse in quel secesso i duri casi dell' America. Si spargeva la voce, se a caso o a studio non saprei, che il Governo inglese aombrasse per la vicinanza di lui, ed al francese domandasse, lo facesse allontanare. Quindi nacque fra i popoli quella compassione, che si ha di natura verso la virtù perseguitata. Tutti perciò lo guardavano con maggior curiosità; e ne'suoi passeggi, dove gli facevan l' accompagnatura molti fra i suoi paesani stati prima o manomessi crudelmente, o proscritti dal Governo britannico, siccome pure nelle brigate sì pubbliche che private, e nelle adunanze delle accademie dei dotti, dove interveniva spesso, si facevano le affoltate per vederlo. Su pei canti si vedevano i ritratti di Francklin, dipintovi con aspetto venerabile, e con vestito, come si suol fare, anzi un pò strano, che nò. Viveva poi a Passy con una certa semplicità, che molto ritraeva da quella degli antichi filosofi; ed i suoi arguti motti, e le gravi sentenze facevan sì, che molti a Socrate lo somigliassero. Così il nome di Francklin era in bocca di tutti ; e la moda, che si spesso aggira i cervelli frencesi auche nelle cose più leggieri, s'era questa fiata volta ad un oggetto molto grave, e degno d'osservanza. Ma egli intanto, contento all'aver guadagnata l'attenzione, ed eccitata verso la patria sua la compassione di quegli spiriti parigini cotanto gentili e ben creati, a questo non si ristette; che anzi con eccellente industria, e con molta segretezza andava presso i Ministri, dai quali era udito con allegra fronte, avanzando la causa de'suoi mandatori. Nel che faceva grandissimi

nico, e quei di qualunque altra nazione, dimodo- Am. chè solo gli Americani ed i Francesi avrebbero il di-di C. ritto di esercitar quelle pescagioni; che il Re cristia- 1776 nissimo possedesse in piena proprietà la metà dell' isola di Terra-Nuova, purchè egli fornisse all'uopo gli Stati Uniti del necessario navilio per soggettar la provineia della Nuova-Scozia; e che questa medesima provincia coll'isola del Capo-Brettone, e la rimanente parte della Terra-Nuova fossero ridotte sotto l'imperio della repubblica. Quando poi le mentovate offerte non bastassero a persuader la Francia alla guerra, proponessero di più che gli Stati Uniti erano pronti a consentire, che tutte quelle isole inglesi dell'Indie occidentali, le quali nel corso della guerra conquistate fossero dalle forze unite della Francia e dell'America, cadessero in assoluta proprietà del Re cristianissimo; e che a questo fine avrebbero essi somministrato le provvisioni a proprie spese, e sino al valsente di due milioni di dollari, come pure sei fregate allestite e fornite di tutto punto, e pronte a mettere in mare. Cheavrebbero in somma tutta quella assistenza data in queste spedizioni, che a buoni e fedeli alleati meglio si convenissero. Che finalmente avrebbero stipulato, che tutto il traffico, che si sarebbe fatto all'avvenire tra gli Stati Uniti e le Antille sarebbe esercitato dalle navi dei sudditi di Sua Maestà cristianissima e degli Stati Uniti. L'animo poi del Re cattolico volevane si tentasse con promettergli , caso dinunziasse la guerra alla Gran-Brettagna, di aiutarlo a ridurre in sua potestà la città ed il porto di Pensacola. Gli si proponesse ancora di concludere cogli Stati Uniti un trattato di alleanza e di commercio somigliante a quello, che al Re cristianissimo era stato proposto. Aggiunsero all'uno ed all'altro Re, che quando

~ - 7377 mm Can

An. fosse vero, come già n'eran pervenute le novelle, che di C. il Re portoghese avesse con insulto da'suoi porti cac1776 ciato, o confiscato i vascelli americani, e quando ciò
fosse cosa grata alla Francia ed alla Spagna, avrebbero gli Stati Uniti a quel Re intimato la guerra.

Nè qui si ristettero in questa bisogna i pensieri del Congresso. Mandarono Commissari alle Corti di Vienna, di Prussia e di Toscana, nelle quali non si vedevano male disposizioni verso l'America, anzi multi segni d'istimare le salvezza della repubblica. Volle, che que Sovrani fossero accertati della determinazione degli Stati Uniti a voler persistere nell'independenza. Gli piacque aucora, che questi. Commissari usassero ogni studio loro, perchè le sopradette Corti, ma specialmente l'Imperatore di Germania, ed il Re di Prussia s'intromettessero, perchè non fossero mandati a'danni dell'America altri soldati mercenari tedeschi o russi. Ebbero anche in mandato di proporre alla Corte di Berlino un trattato di amicizia e di commercio, quando ciò non dispiacesse ai Re, Cristianissimo e Cattolico.

Queste furono le risolazioni prese dal Congresso in fortificazione dello Stato in tanto pericolo delle cose sue. Nel che si vede, ch' ei trattava colla medesima costanza i negoziati co' Principi, e niente più pigramente provvedeva alle cose, che apparteugono all'esercizio della guerra. Non solo ei non fece alcuna vista di voler abbandonar il proposito dell'indipendenza, o di calare a qualche accordo coll'Inghilterra, ma neanco nissuna proposizione, od offerta fece ai principi forestieri, la quale dimostrasse la disperazione, o si sconvenisse ad uno stato ottimamente constituito, forte ed independente.

Per verità alcuni membri del Congresso posero in questa occorrenza certi partiti , che minor costan-di C. za e fiducia dinotarono. Conciossiacosachè taluno 1776. fosse diventato fautore, che si facesse abilità ai Commissari presso la Corte di Francia, offerissero di trasferire a favor di questa tutto quel monopolio di commercio, di cui aveva goduto l' lughilterra; altri, che le si proponesse il monopolio d'alcuni capi di commercio; ed altri ancora una lega offensiva e difensiva. Ma vinse la fortuna della repubblica, la quale l'aveva a migliori condizioni destinata; e tutte queste proposte, contraddicendo la più sana e la miglior parte dei membri del Congresso, non si ottennero. Nissuno non vedeva, che se accettate si fossero, avrebbero, mostrando disperazion delle cose, un tutto contrario effetto partorito a quello, che gli autori loro ne aspettavano. Perciocchè la Francia aveva ben altri e più forti motivi, che questi non erano, per romper la guerra alla Gran-Brettagna, i quali avrebbero bastato per indurla a pigliar tal partito, solo che gli Americani si dimostrassero costanti nel proponimento loro, e con forti animi, e con ogni sforzo la guerra esercitassero.

Queste instruzioni del Congresso inviate a' suoi Commissarj furono per via intraprese dagl' Inglesi, i quali le fecero pubblicare. Del che non si mostrò malcontento il Congresso. Perciocche non dubitava, che il dimostrare con tanta efficacia, che continuasse in tutti la medesima prontezza a non voler tornare sotto l'obbedienza britannica, mentre la fortuna noro era condotta a fanto bassamento, convincesse coloro, fra i Principi europei, i quali lo sceveramento dell' Impero britannico desideravano, ch' era tempo, che si discoprissero, acciocché quello a chaAn. gli Americani non volevano consentire, l'inferiorità di C. delle forze loro e la conquista non se lo facessero.

1776 Ma qualunque fossero la costanza del Congresso, o

l'opportunità delle sue proposte ai Principi forestieri, poco si poteva sperare, che in tanto pericolo delle cose sue acconsentissero questi al venirne a parte, abborrendo ciascuno dal prender briga di ripescar coloro che sommergono. Certo poco profittan le parole, quando elleno non sono dalle buone armi e dal favor della fortuna accompagnate. E così deboli erano le speranze, alle quali si atteneva sul finire del presente anno il destino dell'america, che si doveva ragione volmente credere, che due o tre notti fredde, che si fossero messe, fatto gelar le acque della Delawara, avrebbero posta in mano degl' Inglesi, senza che gli Americani opporvi si potessero a patto nissuno, la città capitale di tutta la lega. E quendo questa gelata contro il solito della Stagione non avesse avuto luogo, la più gran parte del già si debole esercito di Washington si sarebbe risoluta pel finir delle ferme nell'uscir dell'anno. Nè si poteva credere, che in tanta avversità nuovi soldati venissero a pigliare il luogo di quelli , che se ne andavano, In questo stato di cose altro non si poteva aspettare, che un soggettamento senza ostacolo delle provincie più aperte, e che, ritiratisi i miseri avanzi dell' esercito americano ai luoghi più forti, nelle selve e nelle montagne inaccessibili, nascesse una guerra guerriata, la quale nulla potrebbe importare alla somma dell'impresa. Ma Washington non si disperava; e prima che, o il gelicidio sopraggiungesse, o finissero le ferme dei soldati, volle con audace e ben ponderato consiglio far nuova pruova della fortuna della repubblica , con affrontar un nemico

vittorioso e forte, il quale a tutt' altro pensava fuori clie a questo. Del che debbono i posteri suoi aver-di C. gliene una eternal riconoscenza; imperciocchè da 1776 questa improvvisa fazione cambiossi ad un tratto, e fuori di ogni aspettazione la condizion della guerra, ed incominciò la vittoria ad inclinare alle parti Americane, Aveva egli osservato, che Howe, o fosse per procurare a'suoi soldati alloggiamenti più comodi in quell'aspra stagione, o per impedire, come si credette, il reclutar degli Americani, o che giudicasse in modo la guerra vinta, ed i nemici inabili a qualunque sforzo, aveva troppo distese le ali del suo esercito, occupando tutta la provincia della Nuova-Cesarea, e la riva sinistra della Delawara da Trenton sino a Burlington. Aveva le sue stanze a Trenton il colonuello Ralle, valoroso capitano di Essiani colla sua brigata di fanti, ed alcuni pochi cavalleggieri inglesi e cinquanta stracorridori, che sommavano in tutto a quattordici o quindici centinaia di soldati. Alloggiava più sotto a poche miglia a Bordenton il colonnello Donop con un'altra brigata di Essiani; ed ancor piu in giù distante a venti miglia di Filadelfia aveva i suoi quartieri un'altra schiera di Essiani e d' Inglesi. Gli uni e gli altri stavano a mala guardia, sia perchè conoscevano, esser il nemico non che debole, quasi affattto distrutto, sia perchè per le passate rotte lo tenevano molto imbelle, e come spogliato d'ogni onore della milizia. Il rimanente esercito si era fermato in luoghi più lontani, e principalmente a Princetown, a Brunswich e ad Ambuosa. Washington, considerata bene la larghezza degli alloggiamenti del nemico, entrò in isperanza di potere con un improvviso assalto opprimere quelle bande, le quali erano più vicine al fiume e si dall' altre

lontane, che non avrebbero potuto essere soccorse a di C. tempo. Perchè poi l'assalto procedesse con ordine , e 1776 partorisse maggior frutto, distinse tutto il suo asercito, il quale per la più parte consisteva nelle cerne della Pensilvania e della Virginia, in tre schiere, la prima delle quali, ch'era la principale, dovesse varcar il fiume a Mackenky's-ferry circa nove miglia sopra Trenton. Questa doveva guidar egli stesso, accompagnato dai Generali Sullivan e Greene, ed aveva seco alcuni pezzi di artiglierie da campo. S'intendeva, ch'ella facesse impeto contro Trenton. La seconda, che obbediva agli ordini del Generale Irwin , doveva traversar a Trenton-ferry un miglio circa sotto il borgo di questo nome,ed arrivata sulla sinistra del fiume impadronirsi spacciatamente del ponte posto sul rio di Trenton, e ciò per impedire che il nemico, rotto che fosse a Trenton dalla schiera di Washington, non potesse per questa strada trovare il suo scampo. La terza ch' era posta sotto i comandamenti del Generale Cadwallader, doveva traghettare a Bristol per andar a pighar il posto di Burlington, La notte di Natale fu destinata alla fazione. Preso, come si è detto, modo ad assalir il uemico, procedevano gli Americani con mirabile silenzio ed ordine verso la Delawara. Dicevasi ai soldati per tener fermi gli animi loro, e deliberati al combattere , stessero obbedienti agli ordini, e nell' animo forti; si levassero dal viso le macchie dell'Isola-Lunga, della Nuova-Jorck edella Cesarea : si poneva loro davanti la necessità, la gloria, le magnifiche spoglie della vittoria; avvisassero, che quella notte fatale doveva il destino della patria definire. S'infiammayano d'ardentissimo desiderio della vittoria. Giuguevano tutte e tre le schiere sull'imbrunire sopra la sponda del fiume. Aveva sperato Washington di poterlo passare, e trasportar sull'altra riva le artiglierie, pri-An. ma che fosse fatto mezza notte, e perciò aver tempo di G. di sopraggiunger sullo spuntar dell'alba, e sorpreu-1776

dere il nemico a Trenton. Ma essendo il freddo molto aspro, il fiume si trovò si fattamente ingombrato di grossi diacci, che non si potette por piede e sbarcar le armi sull' altra sponda prima delle quattro della mattina. Passato il fiume, la schiera si divideva in due bande, delle quali la prima voltasi a diritta s' incamminava a Trenton per la via più bassa, che corre a riva la riviera; e l'altra condotta dallo stesso Washington camminava per la via superiore, ossia per la strada di Penington. E siccome la distanza per a Trenton per queste due strade era ad un dipresso eguale, si credette, potessero l'una e l'altra banda arrivarvi nel medesimo punto. Fu imposto loro venissero tostamente, ed a prima giunta alle mani, e, messe in fuga le prime scolte, corressero senza frappor tempo in mezzo contro il grosso del nemico a Trenton, acciocche non avesse questi comodità di apparecchiarsi all'assalto. Facevano ogni diligenza per arrivare prima del di. Ma erano molto ritardati da un grosso nevazio, e da una pioggia grandinosa, che rendevano auche le vie molto sdrucciolose. Arrivano alle otto l'una e l'altra banda. Malgrado tanti impedimenti, e l'ora già tarda, non ebbero gli Essiani del Ralle alcun avviso dell'approssimarsi del nemico. Gli Americani adunque venuti sopra alla non pensata, fatto impeto nelle scolte, le mettevano in rotta. Ralle mandava in soccorso il suo reggimento, acciocchè, ricevuta la prima impressione, gli ritardasse, finchè il grosso avesse tempo di ordinarsi alle difese. Ma la fuga dei primi sbaragliava auche

T. IJ'.

Av. gli ordini dei secondi; e gli altri si ritiravano a rotdi C.ta al principale alloggiamento. Il capitano tedesco . 1776 ordinati a molta fretta i suoi, gli traeva fuori per dar la carica al nemico in luogo aperto. Ma feritomortalmente nel primo assalto, e affoltandosi gli Americani con molta furia, i lanzi si voltarono in fuga, lasciando sul campo sei pezzi di minute artiglierie. Si attentaron essi di scantonarsela difilatamente per la via di Princetown. Ma, accortosi Washington del disegno, fatte marciare rettamente alcune compagnie, che da fronte gli assalissero, gl'intraprese. Accerchiati in tal modo da ogni parte i tre reggimenti dei lanzi di Ralle, di Anspach e di Knyphausen furon costretti a por giù le armi, ed arrendersi a prigionieri di guerra. Alcuni pochi, massimamente cavalleggieri, stracorridori, ed altri fanti più spediti, in somma quasi cinquecento soldati, trovarono modo di scampare per la via di sotto, che conduce a Bordenton. Un altro numero di Essiani, i quali erano quella mattina usciti alla busca, e lontani dal campo, udito il romere, e poscia la rotta dei compagni, se ne fuggirono a Princetown. Aveva bene il Generale Irwin fatto ogni sforzo per passare il fiume al tempo prescritto, e poter quindi cooperare per la parte sua al compimento di tutto il disegno. Ma tanto si erano in questa parte del fiume accumulati i ghiacci, che la passata ne fu del tutto impossibile. E perciò questa parte di Essiani ebbero la via libera per ricoverarsi in salvo a Bordenton. L'istesso incontre ebbero i tentativi fatti dal Generale Cadwallader per valicar più sotto, ed andar a pigliare il posto di Burlington, come n'era stato il pensiero. Perchè dopo di aver trasferito sulla sinistra riva una parte delle sue fanterie, non si trovò modo a portar oltre le ar-

tiglierie; e perciò inabili a far frutto alcuno, e trovandosi in pericolo, furon di nuovo fatte venire sulla di C. diritta. Così una parte sola del disegno del Capitano 1776 del Congresso ebbe l'esito, che si aspettava. Ma da quello che si ottenne, si può argomentare, che, se non correva in quella notte il verno si aspro, e tutte avessero la esecuzione loro avuta, tutte le bande regie, che si trova vano nelle vicinanze del fiume sarchbero state attorniate e prese. Pochi tra gli Essiani furono morti, o feriti, non più di trenta o quaranta. Ma i prigionieri sommarono a prima giunta a meglio di novecento; poi, raccolti quei, che si erano nascosti per le case, a meglio di un miglinio. Ottenuto questo prospero successo, Washington si ristette, non volendo perdere per imprudenza quel frutto, che con tanta discrezione aveva acquistato. La forza delle sue genti non era tale, che potesse resistere a quelle, che in poco d'ora avrebbero i Capitani inglesi potuto raccorre. Conciossiachè una grossa banda di fanti leggieri aveva le sue tanze a Princetown, terra distante a poche miglia da Trenton : alla quale avrebbero potuto facilmente congiungersi la brigata di Donop, ed altri battaglioni, che avevano gli alloggiamenti nei circonvicini luoghi. Perciò, abbandonato Trenton, e conducendo seco a man salva i prigionieri, le conquistate armi, e le bandiere, si ritrasse sulla destra riva del fiume.

I Capi Americani si deliberarono di usare in ogni modo la opportunità della vittoria a fine di spira roraggio e maggior caldezza agli ninini de sbigottiti popoli. Perciò fecero marciare a guisa di trionfo i soldati cattivi, le armi e le insegne conquistate per le vie di Filadella. Ciò nonostante, tanto era spaventoso ai popoli d'America il nome di questi Tedeschi, che An. molti si eran dati a credere nel momento stesso, in 1776 cui andavano i vinti a processione per la città, che questo fosse un inganno dei Capi per aggirargli; stimando, fosse impossibil cosa, che i lanzi fossero stati superati dai soldati americani. Degl'Inglesi non temevano altrettanto; perchè gli conoscevano; ma di questi forestieri assai , siccome l'uomo suol più temere delle cose ignote; e poi la lingua loro strana, le maniere affatto nuove, gli abiti diversi generavano lo spavento. Ma quando si accorsero, esser vera la cosa, non si potrebbe con parole descrivere, quanto si rallegrassero a si insperato accidente, e si confortassero quei popoli; e siccome prima gli stimavan da più, così ora gli tenevan da meno degl' Inglesi. E brevemente da quest'affare di Trenton cominciò a variarsi la condizione delle cose, sicchè quei, che quasi disperati erano, diventassero confidentissimi. Nè minor maraviglia provarono gl'inglesi a così subito ardimento, ed a questi nuovi rigogli di un nemico, il quale credevano vinto e disfatto. Non potevano restar capaci, come una gente, che nell'arte della guerra era tenuta fra le prime, fosse stata obbligata a cederead una milizia raunaticcia, male armata, e peggio disciplinata. Quindi, come si fa nelle disgrazie, i rimproveri, le accuse ed i sospetti erano frequenti; che il Generale inglese avesse ordinato i quartieri del suo esercito troppo larghi; che Ralle mal si fosse consigliato, trovandosi più debole, a lasciar l'alloggiamento, ed uscir alla carica; che fossero stati a si mala guardia; e che invece di star alle poste iti fossero scorrazzando a saccomanno, Comunque ciò sia, ogni cosa in moto nell' esercito britannico. Donop, udite le novelle, temendo di se, e de' suoi, si ritirò più che di passo per la via d' Ambuosa, ed andò a congiungersi col

0 -0.00

Generale Leslie a Princetown; ed il Generale Grant, Ax, il quale con il grosso dell'escricio stanziava a Brun-di. C. swick, si condusse pur esso ad accozzarsi colla vau-<sup>1776</sup> guardia a Princetown. Il conte di Cornwallis medesismo, il quale si trovava alla Novox-Jorck in procinto di far vela per l'Inghilterra, sentito l'impensato accidente, sen e tornò speditamente nella Novo a-Cesarea.

Ma intanto gli Americani , ripreso ardire , correvano all' insegne, e l' esercito di Washington si trovò talmente ingrossato, ch'egli alzò l'animo a maggiori pensieri, e credette poter tentare qualche cosa sullerive della Nuova-Cesarea, Perciò ordinò a Cadwallader, che, valicato il fiume, andasse a pigliar un posto forte dall' altra parte, dimodochè però procedendo con molta cautela, evitasse i casi improvvisi. Mifflip con un grosso polso di bande pensilvanesi s'era accostato al Generale Irwin, e l'uno e l'altro passarono il fiume. Poco poi seguitò Washington medesimo, e si fece la massa di tutte le gentia Trenton. Quivi le genti della Nuova-Inghilterra, compiute le ferme, se ne volevano andare; ma colle preghiere, e con un caposoldo di dieci dollari ciascuno,i più furon fatti rimanere. Il nemico, che si era fatto forte a Princetown, deliberò di non perder tempo, e di andar ad assalire Washington ne' suoi alloggiamenti di Trenton , prima ch'ei ricevesse nuovi rinforzi , e forse anche sapendo e sperando, che pel finir delle ferme si sarebbe una parte del suo esercito sbandata.

Adunque il di due Gennaio Cornwallis marciava 17:7 coll' antiguardo sopra Trenton, dove arrivò verso le quattro della mattina. Il retroguardo si trovava a Maidenhead, terra posta a mezzo cammino tra Princetown e Trenton. Altri reggimenti erano sulle mosse da Brunswick per andar a rinfortare l'esercito prin-

Ax. cipale. Washington, trovandosi il nemico si grosso e di C. si vicino, ritirava i suoi alloggiamenti sull'opposta ri-1777 va del rio di Trenton, che chiamano anche Assumpin's, dove, occupato e guardato bene il ponte, attendeva a fortificarsi. Gl'Inglesi si attentavano di passare in vari luoghi; ma sempre invano, trovandosi tutti i guadi ottimamente custoditi. Si diè mano dall'una parte e dall'altra al trardelle artiglierie, sebbene con poco frutto, stando forti gli Americani nel loro vallo; il che durò sino alla seguente notte. Cornwallis aspettava i rinforzi perandar all'assalto all'indomani; ma l'Americano non intendeva di tirar un sì gran dado. Da un altro canto il ripassare la Delawara, ch'era allora più che mai fosse ingombra di ghiacci, ed avendosi vicino e si gagliardo il nemico, era impresa troppo piena di pericolo, perchè tentar si potesse. Perciò si trovava di nuovo in grandissima difficoltà. In questo stato di cose fece Washington una molto audace risoluzione, e questa si fu, poichè si era condotto tanto innanzi, che senza manifesto pericolo non poteva tornar indietro, di abbandonar ad un tratto le rive della Delawara, e di portar la guerra nel cuore stesso della Nuova-Cesarea. Avvisossi, che Cornwallis, siccome pareva più verosimile, dubitando di esser tagliato fuori della provincia della Nuova-Jorck, e temendo forte per le cauove, che abbondantemente ad uso di tutto l'esercito britannico s'eran fornite in Brunswick, si sarebbe anch'esso allontanato dal fiume, ed in tal caso la città di Filadelfia sarebbe preservata, una gran parte della Nuova-Cesarea ricuperata, e la guerra da difensiva cambiata in offensiva; il che avrebbe dato nuovo animo all'universale dei popoli. Ovvero, persistendo l'Inglese nel suo disegno, si sarebbe recato al di là del fiume, ed impadronitosi di

Filadelfia. Ma, qualunque avessero ad essere gli ef- AN fetti di questo sinistro avvenimento, sarebbe statodi C. sempre miglior consiglio il perder Filadelfia, conser-1777 vando intiero l'esercito, che il perder ad un tratto e quella, e questo. Fatta la deliberazione, la quale fu approvata da una dieta di tutti i capitani dell'oste, si pose tosto mente a mandarla ad effetto. S'inviaron gl'impedimenti più sotto a Burlington; e quando fu alta ora, cioè un'ora della mattina, non buzzicandosi i nemici, gli Americani riaccesi i fuochi nel campo loro, lasciate le guardie al ponte ed ai guadi, perchè secondo il solito facesser la ronda, e battessero le strade, si difilarono con eguale, e silenzio, e rattezza , passando per la via più lunga di Allenstown per isbrigarsi dal rio, e schifar l'incontro del nemico a Maidenhead, verso Princetown. S'eran posati quella notte in questa terra tre reggimenti inglesi, duedci qualigià s'erano inviati a levata del sole per alla volta di Maidenhead. Sopraggiungevano in questo mentregli Americani, e gli assalivano con molta vigoria. Gl' Inglesi si difendevano con gran valore, dimodochè le milizie americane, le quali erano andate le prime all'assalto, si volgevano in fuga, e si ritiravano disordinate. In questa prima affrontata fu ferito mortalmente il Generale Mercer, mentre faceva ogni sforzo per rannodar i suoi. Ma Washington, veduta la rotta della vanguardia, e conoscendo ottimamente, che la perdita della giornata sarebbe stata la totale rovina de'suoi, si spinse avanti colla sua schiera composta di quelle genti, che avevano avuta la vittoria di Trenton, e rinfrescò la battaglia. Sopraffatti i due reggimenti inglesi dal numero e dalla furia del nemico, furon separati l'uno dall'altro, e si trovarono in graudissimo pericolo. Il colonnello Mawhood, che ne gui-

Ax. dava uno, dopo d'aver sostenuto con maraviglioso ardi C. dire per un pezzo il durissimo assalto, fatto un gran-1777 de sforzo, e puntando colle baionette ferocemente, si aprì la via per mezzogli ordini delle schiere nemiche, e si ritirò a salvamento a Maidenhead. L'altro, che era la retroguardia, sostenuta lunga pezza la carica, non potendo aprirsi la via verso Maidenhead, ritornò per la via di Hillsborough a Brunswick. Un terzo, che si trovava tuttavia a Princetown, si ritirò anch'esso dopo un leggier conflitto, di gran passo a Brunswick. Morirono in questo fatto degl'Inglesi da cento, e circa trecento furon fatti prigionieri. Dal canto degli Americani pochi meno morirono. Ma tra questi il Generale Mercer lodato ed esperto capitano della Virginia lasciò grandissimo desiderio di se nell'animo di tutti, e principalmente in quello di Washington, il quale lo riputava molto, e teneva caro. Dopo il combattimento gli Americani fecero la mossa a Princetown.

A levata deldi, accortosi Cornwallis, che gli Americani avevano abbandonato il campo di Trenton, e conosciuto tostamente, qual fosse il disegno loro, levatosi anch'esso dal suo si avviò molto tosta mente verso Brunswick, temendo delle bagoglie e munizioni, che ammassate vierano. Arrivò alla codo dell'esercitoamericano a Princetown. Washington si trovava di nuovo in grave pericolo. I suoi soldati erano aggravati dal somo, non a vendo dormito le due notti precedenti, ed oltreacciò stanchi dalle fatiche, a fillitti dalla fame, pressocie inodi in quella si aspra stagione. Aveva alle spalle un nemico, che lo perseguitava, possente di uumero, fresco dal riposo, abbondante di tutte le cose. In tal condizione, non che potesse sperare di continuar ad offendere, doveva recarsi a grau ven-

tura , se potesse a luoghi forti e sicuri ritirarsi. Per il che, lasciata la terra di Princetown, s' incamminò di C. rattamente verso le parti superiori e montagnose del- 1777 la Cesarea ; e per ritardare il nemico ebbe rotti i ponti sul fiume Millstone, che corre tra Princetown e Brunswick. Quindi, valicato il fiume più grosso detto il Rariton, andava a porre gli alloggiamenti a Pluckemin, dove le sue genti si riconfortarono dalle sofferte fatiche e dai corsi pericoli. Ma trovandosi molto debole, ed assottigliandosi il suo esercito ogni di di vantaggio pel numero degli ammalati e degli andantisi , deliberò di accamparsi più in su in un luogo più sicuro. Perchè, dopo che ebbe per la necessità delle cose tentato colle precedenti fazioni la fortuna, gli piaceva il procedere sicuramente, e l'uscire il meno che potesse dalla potestà di se medesimo. Si ritirò a Morristown nell'alta Cesarea, Corn wallis, non credendo di poter seguitare il nemico con frutto su per quelle balze, si avviò a Brunswick, dove trovò il Generale Matthews, che aveva avuto una gran battisoffiola, e già aveva incominciato a sgomberar le bagaglie e le munizioni. Ma Washington, ricevuti alcuni racimoli di nuove fanterie, e riconfortati i suoi, fra breve usci di nuovo alla campagna correndo tutto il paese sino al fiume Rariton; che anzi, valicato questo, ed entrato nella contea di Essex , s'impadroni delle terre di Newarck, di Elisabetta, e perfino di Woodbridge, di maniera, che ei signoreggia va tutta la costa della Cesarea, che guarda l'isola degli Stati. E seppe così bene, e tanto acconciamente pigliar i posti, ed affortificargli, che i Reginon ebbero ardire di tentare di sloggiarnelo. In cotal modo l'esercito britannico, il quale aveva corso vittoriosamente tutta la Cesarea sino alla Delawara, e ridotto in così imminente pericolo la città stessa

An. di Filadelfia, si trovava ora ristretto nei soli due podi C. sti di Bruiswick, e di Annbuosa, i quali eziandio per
1771 lasola via del mare potevano colla Nuova-Jorck aver
comunicazione. Cosida un esercito presso che ridotto
allo streuno fa salvata Filadelfia, preservata la Pensilvania, ricuperata la Casarea quasi tutta, e di laso
avversario vittorioso e potente in istretti termini confinato; e non che cosasse offendere, ridotto alla necessità del difendersi.

Tutte queste sì inaspettate fazioni acquistarono grandissima riputazione al capitano del Congresso, e tutte le nazioni, non che l'americana, forono soprapprese da non poca maraviglia. Ognuno lodava la prudenza, la costunza e l'ardimento del Generale Washington. Tutti lo chiamavano il salvatore della sua patria; tutti lo pareggiavano coi più riputati capitani dell'antichità, e specialmente col nome di Fabio antericano le distinguevano. Era egli nelle bocche di tutti gli uomiui, e nelle penne deg l'ingegni più elevati. I maggiori personaggi di Europa fecero con esso lui ogni uffizio di lode e di congratulazione. Così non mancarono al Generale americano nè una iusigne causa da difendere, nè l'occasione di acquistar gleria, nè l'ingegno per usarla, nè la fama che lo esaltasse, nè tutta una generazione d'uomini atta e molto ben inclinata a celebrarlo.

Il Congresso poi, preso maggior confidenza in lui, ed aveudo veduto, che per opera sua già si era risvegliata la fortuna della Repubblica, decretò, che nelle 
consultazioni fatte nelle diete militari non foss egli 
bibligato alla pluralità dei voti, ne al parere degli offiziali generali, coi quali opportuna cosa credesse il 
consigliarii. Volle anzi, che in ogni caso seguisse quei 
consigli, che di per se conoscesso, poter ritornare a

maggior benefizio dell'impresa. Ritornò il Congres- AN. so a Filadelfia, intendendo di vieppiù riconfortare di C. i popoli.

Le cose intanto continuarono nel medesimo stato tutto l'inverno, e la maggior parte della primavera. Seguivano però spesse scaramucce tra le due parti, le quali altro effetto non partorivano, che quello di tribolare ed istancar l'esercito britannico, e di dar nuovo coraggio agli Americani. Erano, siccome abbiam detto, le genti del Re ristrette nelle due terre di Brunswick e di Ambuosa, donde poco s'ardivano di saltar fuori, e non potevauo non che buscare alla sca. pestrata, foraggiare senza pericolo. Perchè non solo la gente assoldata di Washington, ma gli abitatori stessi della Cesarea a grandissima rabbia commossi dalle enormità commesse, principalmente dagli Essiani, e parte anche dagl'Inglesi, prese le armi, saltavan fuori dalle case loro e dai luoghi opportuni alle insidie, e le bande scorrazzanti con subiti assalti opprimevano. Quei, che non potevano portar le armi, facevan l'uffizio di spie, di maniera, che appena i Regj incominciato a vessero una mossa, i repubblicani n'erano informati, e si apparecchiavano a sturbarla. Questo tanto cambiamento nell'animo dei Cesariani, i quali, subito dopo le fazioni della Nuova Jorck, dimostrati si erano favorevoli alle armi del Re, debbesi alla barbara ferità, colla quale i soldati del Re la guerra esercitavano, intieramente riputare. Si levò in America un rumor uni versale contro le crudeltà, gli ammazzamenti, i ratti, le rapine del distruggitore esercito; le quali se convien credere, siano stata esagerate, forza è pur confessare, siano state la gran parte vere. Questi Essiani naturalmente feroci, per niente D. avvisantisi nè di umanità, nè di non umanità, nissun

as modo conoscendo, che violento non fosse, nè altra di C. sorta di guerra, che quella di ridur tosto col maggior 1777 possibil danno si pubblico che privato il nemico a divozione, non mettevano nissun freno alle voglie loro nè nissun fine alle devastazioni. Fu scritto da alcuni, che sosse nata tra questa gente zotica una opinione, che quelle terre che in America conquistassero, avessero a diventar loro proprie, e perciò riputassero i possessori di queste, come naturali nemici loro, che bisognasse spegnere ad ogni modo. Ma che trovaudosi poscia ingannati della opinione loro, venissero in sul saccheggiare ed abbottinare a guerra rotta le cose mobili. E si disse ancora, che questi uomini trauzeschi con tanta ingordigia in ciò si adoperassero, che finalmente ne diventasser sì ingombri di preda, che fossero male atti alle fazioni militari. Questo desiderio del predare accrescevano vieppiù gli Americani cogl'improperi contro gli Essiani. Avvezzi alla libertà detestavano, ed abborrivano quest' imbestiati mercenari, i quali non contenti, dicevano, di sopportare il dispotismo in casa loro, si facevano ancora per pochi denari gl'istrumenti della tirannide in casa altrui, venivano a tramescolarsi in una domestica querela, dove non avevano interesse di sorta alcuna: che avevan lasciate le case loro nel vecchio Mondo per venir a far beccheria nel Nuovo di un popolo innocente e generoso, il quale non aveva fatto loro ingiuria alcuna, che anzi aveva ricevuto in luogo di asilo, e confortato ospitalmente una moltitudine degli autenati loro, che fuggivano una tirannide simile a quella, che ora vorrebbon essi nell'America stabilire/ A queste parole i Tedeschi si accanivano vieppiù, e dimostravan coi fatti la rebbia loro. Era un aspetto terribilissimo e crudelissimo a vedere quella campaena fertilissima abbruciata e danneggiata in ogni suo bene. Amici e nemici, repubblicani e reali, tuttiera-di C. no vittime di tanto furore. Sverginate le donzelle , 1777 svergognate le spose nelle case, e sotto gli occhi dei padri e dei mariti loro. Molte fuggivano spaventate nelle selve. Ma nemmen là potevan trovare rifugio contro la bestiale lussuria dei barbari imperversati. che con ogni diligenza le ricercavano. Le case arse o distrutte, i bestiami o rapiti o uccisi; ogni cosa disterminata. Il Generale essiano de Heister non che comportasse tant'enormità a'suoi soldati, dava loro la briglia in sul collo; ed il Generale inglese avrebbe voluto, ma non poteva frenarle. Erano questi Essiani altrettanto numerosi, quanto gl'Inglesi medesimi, e non si volevan disgustare. Quindi questa peste pel malo esempio, e per l'impunità si appiccò alle genti britanniche, sicchè facevano a gara colle tedesche nel rubare, rapire, violare, ardere e guastare. La Nuova-Cesarea ne fu sperperata in fondo. L'America fu riempita di querele, e la fama di tante ingiurie si sparse per tutta l'Europa con gran carico dell'Inghilterra. I popoli si raccapriccirono; particolarmente i Francesi mansueti di natura, nemici agl'Inglesi, favorevoli agli Americani. Dappertutto si diceva, essere rinati in America per opera del Governo inglese il gotico furore e la settentrionale barbarie. Ma tanta mmanità ritornò in capo, e riuscì ancor più pregiudiziale agli autori, che non ai sofferitori. Gli amici in America diventaron nemici, ed i nemici di maggior odio e desiderio di vendetta si riempirono. I popoli correvano all'armi più unitamente, e più volonterosamente per cacciar dalle terre loro, come dicevano, quegli efferati ladroni. Così l'enormità dell'esercito del Re egual danno, e forse maggiore arrecarono alla

An. causa britannica, che non le armi stesse di Washindi C. gton e le risoluzioni del Congresso.

Ma questá smania del far suo quello d'altrui aveva anche coutaminato l'esercito americauo. Mandavana; a ruba le case, el peroprietà dei miseri Cesariani sotto pretesto, che fossero Leali. Soldati ed uffiziali in questa brutta usanza si esercitavano. Casi gli asccheggiavano gli Essiani e gl'Inglesi allegando, fossero ri-helli; gli depredavano gli Americani affermando, fossero Leali. Si oltre procedette la cosa, che Washington, al quale queste cose infinitamente cuoereano, fu cestretto per afferane l'insolenza de'auoi, e temperare un tanto furore, a pubblicar un hando, le più severe pene minacciando ai commettitori di tante mostruosità.

In questo tempo i Leali facevano vista di voler far novità nelle Contee di Somnerest , e Worcester in su quel della Marilandis, ed in quella di Sussex nello Stato della Delawara , siccome pure in su quel d'Albania e nella contrada del Moacchi. Vi si mandaron le soldatesche per fargli stare in cervello. Il Congresso decretò, si sostenessero, e si confinassero a luoghi sicuri i sospetti. In questo tempo il Generale Heath, quale stava alla guardia delle alture della Nuova-Jork, tento il Forte Independenza situato nelle vicinanze di Kingsheidge. Ma quei che lo guardavano, risposero audacemente, e si preparavano alle difese. Gli Americani disperando di far frutto per assalto, abbandonata l'impresa, se ne ritornarono a luoghi alti e farti.

Non facendo sul principio di quest'anno Howenissuu moto, che polesse dar sospetto agli Americani, ch' ei volesse di breve uscir a campo, deliberò Washington di usar la presente quete per liberar dal va-

iuolo i suoi, peste si terribile a quei popoli. Era stato di questo malore talmente afflitto l'esercito settentrio- di C. nale nel varcato anno, che non altro, se non se gli 1777 ostacoli incontrati sui laghi avevano impedito, che l' esercito inglese non venisse sopra il fiume del Nort. Temevasi nel presente di una simile calamità per l'esercito del mezzo. Deliherò Washington di sottomettere tutte le sue genti, e tutti quegli aiuti, che da varie parti gli pervenivano, ad un generale annestamento del vaiuolo.La cosa fu con tanta prudenza condotta nel campo, che niuna occasione fu offerta al nemico di poter far danno. Si ordinò nel medesimo tempo ai medici dell'ospedale di Filadelfia , innestassero grado grado tutti quei soldati, che dalle provincie meridionali erano inviati al campo , e che venivano a far capo grosso in quella città. Negli altri luoghi di posata le istesse cautele si usavano, in guisa che si ebbe ottenuto per le vicine fazioni un esercito eseute da un male, che di gravissimi pericoli poteva diventar cagione. Da quest' esempio delle soldatesche nacque un

Frattanto essendo già trascorsa la stagione sino più oltre di mezzo marso, e non potendo Howe uscir ancora a guerra campale per la mancanza delletende, e di altre baggglie, che aspettava dall'Inghilterra, deciberò di tentare almeno qualche spediziono, che potesser iuscire di notabil danno al nemico. Avevanogli Americani durante l'inverno fatto una molto considerabil massa di vettovaglie, di atrami e di munizioni di ogni sorta in quell'alta e montagnosa contrada chiamata Contrada-Manor. La fortezza del luego, la chiamata Contrada-Manor. La fortezza del luego, la

insigne benefizio a tutte quelle populazioni; perchè imitandolo generalmente, pochi furono culoro, che non usassero l'innesto, e appoco appoco i popoli di-

ventarono esenti da tal malattia.

Av. vicinità del fiume del Nort, l'opportunità di poterridi C. cevere dalle occidentali provincie tutte quelle cose , 1777 che là inviate si sarebbero, e la facilità di farle pervenire all'esercito cesariano, avevano persuaso ai Capi americani a fare su di quelle alture la generale riposta. Giace poi più sotto sul fiume del Nort, distante a cinquanta miglia dalla Nuova-Jorck, una piccola terra chiamata Preek's hill, la quale serviva di porto per ricevere le provvisioni, e rimandarle all'esercito. Ma siccome assalire ad un tratto tutto il Courtland-Manor era impresa, se non impossibile, molto difficile, essendo il luogo fortissimo e ben custudito, così il Capitano britannico si determinò a fare soltanto la fazione di Preek's-hill. Si avviarono gl'Inglesia quella volta per la via del fiume. Tostochè ebbero gli Americani le novelle dell'avvicinarsi del nemico, stimandosi inabili al resistere, e non isperando per la brevità del tempo rimuover le munizioni, posto fuoco alle baracche ed ai magazzini, si ritirarono. Giuntigl'Inglesi sbarcarono. Il danno fu grande; ma non tanto, quanto se l'erano gl'Inglesi dati a credere, maggiore però di quanto pubblicassero gli avversari. Un' altra somigliante fazione fu fatta dagl'Inglesi alcuni giorni dopo sulle terre del Connecticut. Avevan gli Americani una gran riposta di bagaglie e di munizioni a Danbury , grosso borgo del Connecticut nella contea di Fairfield. Fu commessa la cura di andar a guastarle al Generale Tryon. Oltre la distruzione delle provvisioni speravasi che i Leali sarebbero accorsi a congiungersi coi soldati del Re. In questo era Tryon confidentissimo, siccome quegli, che prestava gran fede alle parole dei fuorusciti, pronti sempre a credere quello che desiderano. La sera dei venzette aprile una banda di duemila soldati, passato il Sound,

sbarcò, dopo tramontato il sole, sulla costa del Gon- AN. netticut tra Fairfield e Norwalk. E senza metter tem-di C. po in mezzo, s'avviò a Danbury, dove arrivò l'indo- 1777 mani. Il Colonnello Huntingdon, che vi era di presidio con pochi soldati, veduto il nemico vicino, si ritirò in su ai luoghi forti. Gl' Inglesi non avendo carreggio da trasportar le munizioni, le guastarano. Fu gravissimo il danno, massimamente per la perdita di parecchie centinaia di tende, delle quali stava l' esercito americano in gran bisogno, perdita tanto più grave, che mancavano negli Stati Uniti le materie atte a poterle rifare. I Leali non fiatarono.

Ma intanto la contrada si era levata a romore. Già le milizie, dimostrando volontà e fede verso la repubblica, si erano aggreggiate a Reading sotto le insegne del Congresso. Arnold, che per caso si trovava nelle vicinanze occupato nella bisogna dell'arruolare, udito il romore dell'armi, del quale tauto si dilettava, seguendo quel suo smisurato ardire, era corso a congiungersi coi compagni a Reading. Il Generale Wooster, il quale dagli stipendi del congresso si era condotto, come Brigadier generale delle milizie, a quelli dello Stato del Connecticut, arrivò da un' altra parte con molte genti. Tutti ardevano di desiderio di venirne alle mani col nemico. Gl'Inglesi, veduto il pericolo, si ritirar ono a gran passo per la via di Ridgefield.Gli Americani determinarono di opprimergli, prima che nuovi rinforzi ricevessero Wooster molestava agramente, usando l'opportunità dei luoghi, il retroguardo inglese, quantunque i capitani colle minute artiglierie si difendessero valorosamente, e si fiancheggiassero con numerose torme di corridori. Ma finalmente l'Americano, combettendo piuttosto con t emerità giovanile, che con se-T. IV

An nile prudenza ( era egli nell'età di settant' anni ) fu di C. ferito mortalmente, e portato fuori del campo, dove. 1777 poco distante mori con quella costanza istessa, colla quale era vissuto. I suoi, conosciuto il caso del capitano, si disbandarono. Ma in questo mezzo era arrivato Arnold a Ridgefield, dove affortificatosi con barricate e terrapieni ordinava i suoi alla battaglia. Arrivarono gl' Inglesi, e ne segui un feroce affronto, che durò assai tempo. I Regi saliti di forza sui dirupi fulminavano gli Americani per fianco. Si disordinarono questi, e mal grado tutti gli sforzi di Arnold per rannodargli , si ritirarono alla spezzata a Pangatuck, distante a tre miglia da Norwalk. Gl' Inglesi impadronitisi di Ridgefield vi pernottarono. e l'indomani mattina, arse prima alcune case, ricominciarono a ritrarsi, camminando verso ilSound. Furono di nuovo incontrati dall' Arnold, il quale aveva raccozzate nuove genti con alcune artiglierie. Succedevano leggieri e continue avvisaglie dall' una all' altra riva , ed una più grossa al ponte del fiume Sagatuck. Ma finalmente gl' Inglesi superiori di numero e di disciplina, superati gli ostacoli, arrivarono al luogo dove le navi gli spettavano, ed ivi non senza però gravi difficoltà e nuove battaglie s' imbarcarono. Il Congresso fece rizzare un monumento a Wooster, e presentò a molto onore Arnold con un cavallo acconciamente bardato.

Questa spedizione con tanto apparato fatta non francò la spesa. Le provvisioni distrutte, se si eccettuamo le tende, non importarono gran coas; el 'arsione delle casedi Danbury, e di Ridgeßeld in uu coll'altre bestialità commesse dai Regj eccità a maggior rabbia quei popoli già di per se stessi molto ostinati e d'articuti. Si conobbe eziandio, quanto fossero vane le

aperanze, che Tryon aveva poste negli aiuti dei Leali. Av. Poichè da parte nissuna si romoreggiò a favor degli di G. Inglesi; per lo contrario i popoli si levarono a calca, <sup>1777</sup> e consero contro gli assalitori.

Questa medesima fazione degl' Inglesi diè origine ad uu'altra piena di molta audacia posta ad effetto dai Connecticuttesi. Avevano questi avuto notizia, che un abbondanziere inglese aveva fatto accolta di munizioni si da guerra, che da bocca, e specialmente di biade in un piccolo porto chiamatoSagg-Harbour nell' Isola-Lunga, dove stavano a guardia pochi fanti, ed un giunco armato di dodici cannoni. Ma ciò nonostante gli Inglesi stavano a molta sicurezza, perchè tenendo un frequente navilio nel Sound, non avrebbero potuto recarsi nell'animo, che gli Americani sarebbero stati sì arditi a volerlo varcare per andar sopra all'Isola-Lunga. Ma la difficoltà dell'impresa non potè tanto raffrenare quegli uomini arrisicati, che non tentassero di sorprendere a Sagg-Harbour con un improvvisa e subita correria il nemico. A questo fine il colonnello Meigs, uno degli audaci compagni d'Arnold nella spedizione del Canadà, superati con incredibile prestezza tutti gli ostacoli del tragitto, arrivò prima del di nel luogo delle canove; e, nonostante la resistenza della guardia e delle ciurme, arse molti legni, ed ogni cosa distrusse di quelle che stavano sulla marina. Ottenuto l'intento se ue ritornò a man salva a Guilford nel Connecticut, conducendo seco non pochi prigioni. Si portarono gli Americani in questo fatto molto umanamente, astenondosi dal sacco delle proprietà private, ed avendo anzi ai prigionieri tutte le robe restituite.

Mentre queste cose si facevano, cominciando omai l verno a indolcire, si avv icinava la stagione del po-

GUERRA AMERICANA ter osteggiar alla campagna, e nissuno dubitava, nel di C. presente anno non avrebbero gl'Inglesi lasciato indie-1777 tro cosa alcuna per ridur la guerra ad una finale conclusione. Un grosso esercito stava pronto ad assalire le provincie americane dalla parte del Canadà, ed un altro ancor più grosso instava contro quelle del miluogo. Tutti stavano in graudissi ma aspettazione delle future cose. Se i capitani inglesi avessero potuto X uscir a campo, tostochè la stagione avesse svernato, certo è, che avrebbero fatto grandissimo frutto. L'esercitodi Washington si trovava nella primavera tuttavia molto debole; poichè, quantunque alcuni fra coloro, i quali avevano compiute le ferme, pregati dai Generali, e temendo della totale rovina della patria , quaudo l'esercito già debole abbandonassero , fossero rimasti, i più, inabili a sopportare in mezzo ai campi i rigori del verno, se n'erano alle case loro titornati. La bisogna poi dell'arruolare per tutto il termine della guerra, od almeno per tre anni, procedeva molto lentamente, nonostanti i promessi vantaggi, ostandovi la natura di quei popoli, nemici naturalmente di ogni soggezione, ed amantissimi della personale libertà. Il trarre poi per sorte dalle bande paesane i soldati d'ordinanza, il che era l'ultimo rimedio, era riputata cosa, siccome nuova, così piena di molto pericolo. Nè si poteva l'esercito della Nuova-Cesarea rinforzare col far venir dalle provincie della Nuova-Inghilterra, le quali abbondavano d'uomini valorosi e pugnaci, nuovi aiuti, temendosi di Ticonderoga, del fiume del Nort, e della città stessa di Boston, dove una moltitudine di armatori americani ridotta si era colle prede, e contro la quale l'antico odio conservavano gl'Inglesi. Davano anche sospetto le genti britanniche, che stanziavano nell'isola di Rodi, le quali potevano assalire il Massacciusset di fianco, e correre vittoriosamente le vicine provin-di C.cie. Tanta era la necessità e la difficultà, in cui si tro-1777 vavano a quei di gli Americani di far gente, che diedero la libertà ai servi, cosa, alla quale prima grandemente ripugnato avevano, e pigliarono ai soldi novizi dei mestieri. In tal modo si travagliava nell', inverno e nell'entrante primavera. Cominciando poi a spirare verso il finir di ruaggio l'aria più propizia, correvano gli Americani all'armi volonterosamente, e Washington ogni di acquistava nuove forze. Perdettero adunque gl'Inglesi l'occasione di una facile vittoria, forse, come fu scritto, pel ritardo delle tende, ed allora ricominciarono la guerra, quando doveyano trovare più duro incontro. Ignorava Washington, quali avessero ad essere i disegni di Howe sul modo di fare la vicina guerra, e stava in molta apprensione, a quali parti fosse il suo avversario per volger le armi. Temevasi, che, rinnovata la guerra nella Nuova-Cesarea, si avviasse alla volta della Delawara; la quale valicata su di un ponte, che sapevasi essere stato a quest'uopo costrutto, s'impadronisse della città di Filadelfia . Dubitavasi eziandio molto, e quest'era la credenza di Washington, che il Generale inglese si avvierebbe verso le parti superiori della provincia della Nuova-Jorck, montando a ritroso pel fiume del Nort a fine di cooperar coll'esercito inglese del Canadà, il quale doveva nel medesimo tempo far impeto contro Ticonderoga; e, superata questa, venire a congiungersi nelle viciuanze di Albanía con quello dell'Howe. Di questa mossa altrettanto più si doveva temere, che, oltre l'opportunità sua, sapevasi di certo, che già fin dall'anno passato aveva Howe ricevute istruzioni dai Ministri

Ax. di doverla eseguire; dalla quale però le sue vittorie di C.dal canto della Nuova Cesarea, ed il desiderio nato 177 Tcolla speranza di poter da se solo porre un pronto fine alla guerra, l'avevano distratto. In tanta incertezza sulle operazioni future dell'inimico, Washington, avendo ricevuto i rinforzi, si determinò a pigliar tali posti, che fossero egualmente opportuni per potergli contrastare, sia che quegli s'incamminasse ad Albania, ossiachè si volgesse per la Cesarea alla volta di Filadellia. Adunque le bande, che appartenevauo alle provincie settentrionali, furon fatte alloggiare parte a Ticonderoga, e parte a Peek's hill, quelle delle provincie di mezzo, e delle meridionali sino alla Carolina del Nort, nella Nuova-Cesarea, lasciandone alcune poche per la guardia del provincie più occidentali. In tal modo, se l'Howe si avviava a Filadelfia, avrebbe trovato da fronte tutte le forze adunate nella Cesarea, e di più quelle di Peek's-hill, le quali sarebbero scese a tribularlo sul destro suo fianco. Se quegli poi si fosse volto ad Albania, le genti di Peek's-hill avrebbero difeso i passi da fronte, e sarebbero rattamente venute in soccorso loro quelle della Cesarea, le quali avrebbero anche potuto molestare sul suo fianco sinistro il nemico sulle rive del fiume del Nort. Se per lo contrario l'esercito inglese del Ganadà fosse venuto per la via del mare a congiungersi con quello dell'Howe sulle spiagge della Cesarea, potevano le genti di Peek's-hill ad un tratto congiungersi colle restanti in questa stessa provincia, e fare in tal modo un'oste gagliarda per difendere Filadelfia. Ma finalmente, se l'esercito del Canadà puntasse contro Ticonderoga ; le bande di Peek's-hill avrebbero potuto correre in aiuto di quelle, che già avevano in cura di difendere quella Fortezza. Ma siccome troppo più grande, di quanto si AN. sarebbe potuto pensare, si era l'importanza di con-di C. servare in poter della lega la città di Filadelfia, così 1777 determinò il Congresso, si ponesse un campo sulla riva occidentale della Delawara, sia perchè là andassero a rannodarsi tutte le leve, che venivano dalle provincie australi, ed occidentali, e sia perchè servic potesse alle riscosse. Quivi anche dovevano concorrere tutte le bande paesane della Pensilvania, confortate da alcuni reggimenti di stanziali. Si fece Capo di quest'esercito Arnold, il quale si trovava a quei dì in Filadelfia. Fatte tutte queste cose, Washington levatosi dal campo di Morristown andò il di 28 maggio a pigliar con tutto l'esercito gli alloggiamenti a Middlebrook a poche miglia distante da Brunswick sulla sinistra riva dal Rariton in una contrada difficile e montagnosa, dove non poteva essere sforzato. Quivi attendeva a fortificarsi maggiormente, ed in pochi di questo nuovo campo diventò non che forte, pressochè inespugnabile. Aveva da fronte alcune creste di monti, ed il fiume Rariton, che colle sue giravolte lo proteggeva. Alle spalle poi, e da fianco luoghi alpestri e sicuri. Signoreggiava ancora tutto il paese da Brunswick sino ad Ambuosa, dimodochè potevano gli Americani discoprir tosto qualunque mossa, che gl'Inglesi si facessero. Erano in questo mentre nell'esercito americano, inclusi i Caroliniani del Nort e le milizie della Gesarea, quindici migliaia di soldati, od in quel torno, tra i quali però si contavano melto servidorame, ed alcune bande indisciplinate.

Spinto Howe sempre da quella fatale necessità, la quale fu la cagione manifesta della perdita di tuttà l'impresa, e per cui non avendo mai voluto volgersi

Ax. su pel fiume del Nort verso il Canadà per cooperare di C.e congiungersi con quell'esercito, si era ostinato a 1777 portar l'armi nella Cesarea e nella Pensilvania, aveva fatto il disegno di penetrare per la prima di queste province sino alla Delawara, cacciandone del tutto Washington, e riducendo la contrada a tale stato di divozione, che la comunicazione tra l'esercito e la Nuova-Jorck ne fosse libera, ed esente da ogni pericolo. Pensava egli , che o Washington avrebbe accettata la battaglia, nel qual casonissun dubbio aveva di non rimanerne colla vittoria ; ovvero si sarebbe grado grado ritirato, il che pareva più probabile; ed allora, posate le cose della Cesarea con assicurarla alle spalle, e diminuito il numero ed il coraggio dei nemici per la prosperità della vittoria, si sarebbe, sperava, ad un tratto sul ponte, che si era a quest'uopo apparecchiato, potuto valicar la Delawara, ed insignorirsi all'atto di l'iladelfia. Il Generale americano non avrebbe potuto preservar questa città senza mettersi al pericolo di una battaglia, che l'Inglese molto desiderava. Ma se gl'impedimenti da incontrarsi nella Nuova-Cesarea non si fossero potuti superare senza molto o sangue o perdite di tempo, intendeva di usar l'opera dell'armata, e di quel numero grandissimo di navi passeggiere, che si avevano in pronto alla Nuova-Jorck. Per mezzo di questo navilio potevasi l'esercito trasportar per la via del mare, od alle bocche della Delawara, e di là per a Filadelfia, ovvero a quelle del golfo di Chesapeak, pel quale si aveva l'adito facile alle parti più interne della Pensilvania, e più vicine alla città stessa di Filadelfia. Nell'uno e nell'altro caso sarebbe questa venuta in poter degl'Inglesi. Il che ottenutosi, si sarebbe quivi fatto la massa generale, e potuto portar la guerra nel cuore stesso

delle nimichevoli provincie della Pensilvania, del- Av. la Virginia, e della Marilandia; le quali, e per idi Ca grossi fiumi che vi corrono, e pei profondi bracci di '777 mare, che vi penetrano, si trovavano molto esposte alle offese di un nemico tanto potente sull'armi marittime. Ma egli è evidente, che il primo scopo, al quale doveva attendere il Generale inglese, quello era della distruzione dei Washingtoniani; e perciò prima di venirne al mezzo del trasporto per la via del mare volle tentar la fortuna nella Cesarea, proponendosi di usar ogni arte per astringere il nemico alla battaglia Per la qual cosa , avendo ricevuto d'Europa le tende, ed altri arnesi necessari al campeggiare, con alcuni aiuti, principalmente di fanzi, sul cominciar di giugno, passò egli stesso in persona sulle rive della Nuova-Cesarea, e fe' marciare tutto l'esercito a Brunswick, lasciata però una sufficiente guardia in Ambuosa. Quivi, considerata molto bene la fortezza del campo, nel quale si era Weshington riparato, non si ardi assaltarlo; e perciò, dimorato ivi prima alcunidi, e così avendo appresentato la giornata al nemico, ed avendola questo rifiutata, deliberò di far le viste di volersi incamminare alla volta della Delawara. Pensava, che l'Americano, veduto il pericolo di Filadelfia, avrebbe per seguitarlo abbandonato quel posto inespugnabile. Ma Washington, che non voleva mettersi alla stretta dei fatti d'arme, se uon al sicuro , non si muoveva. Ordihava intanto, avendo veduto da queste dimostrazioni del nemico, che il disegno suo era, di continuar la guerra non contro i passi, che guidano verso il Canadà, ma sibbene nella Cesarea, venissero in suo aiuto le genti di Peek's-hill. Metteva insieme una torma di cavalleggieri sotto gli ordini del colonnelloMorAx. gan, quello stesso, che con si smisurato valore avedi C. va combattuto nell' assalto di Quebec, acciò pizzi -1777 casse alla sfuggita il sinistro fianco dell'esercito inglese, e gli scorazzanti frenasse ed opprimesse. Sullivan, il quale con una grossa schiera stava alle stanze di Princetown, ebbe ordine di ritirarsi a luogo più sicuro sul Rocky hill. Ma Howe, veduto, che Washington non si lasciava pigliare a queste dimostrazioni , determinò di avviarsi in fatti , ed avvicinarsi vieppiù alla Delawara. Perciò, la mattina dei 14 di giugno, molto per tempo, tutto l'esercito britannico lasciati duemila soldati di guardia a Brunswick , sì moveva diviso in due coloune verso quel fiume. La testa della prima condotta dal Conte di Cornwallis, e che seguiva la via a dritta, arrivava allo spuntar. del giorno a Sommerset-Court-House a nove miglia distante da Brunswick. La sinistra guidata dal Generale de Heister giungeva nel medesimo tempo a Middlebush, terra situata più sotto sulla strada per a Princetown. Ma Washington, che pur persisteva nel voler temporeggiare la guerra, non si lasciava aggirare. Considerava, elie il nemico non si sarebbe attentato, seppure non si determinasse temerariamente, il che dell' Howe prudente e circospetto capitano non si poleva sospettare, di recarsi sino sulle rive della Delawara, e passar questo fiume, avendo un esercito nemico a combattere sull'opposta riva, ed un altro più grosso alle spalle. Era altresi cosa evidente, che se l'intendimento del Generale inglese fosse stato di varcar già fin d'allora la Delawara, là sarebbe corso velocemente senza fare alcuna ristata, e non avrebbe indugiato, come fece, a mezza strada. Nè era nascoso all'Americano, che l'Inglese era camminato sin là, sciolto e spedito, lasciando a Brunawick tuttu la salmeria, i battelli ed i ponti. Bene An. adunque ponderate tutte queste cose, molto prudente-di C.

mente giudicò Washington, che l'intenzione del nemi-177! co non era giá di correre alla Delawara, ma sibbene di cavarlo dal forte campo di Middlebrook, ed in tal modo trovar occasione, od anche, indurlo alla necessità di una battaglia. Laonde non fece alcun motivo, ma continuò a starsene quietamente dentro il suo alloggiamento. Solo, essendo così vicino il nemico, arringo le sue genti in ordine di battaglia sui poggi, che difendevano gli alloggiamenti da fronte, e così continuaron esse tutta la seguente notte. Intanto le milizie cesariane correvano all'armi da ogni parte; e Sullivan colla sua schiera si era, marciando sulla sinistra riva del Millstone-river, avvicinato al Rariton, dimaniera chee polesse ritardare con frequenti badalucchi il nemico da fronte, ed accozzarsi all' uopo col Generale Washington.

Conosciuto Howe, che l'avversario non si lasciava pigliare a quei tranelli, e che le minacce a voler correre alla Delawara erano state infruttuose, volle provare, se la sembianza della paura, e della precipitosa ritirata verso Ambuose lo potessero adescare, ed in tal modo acquistare la occasione di combattere. Per la qual cosa la notte dei 19, lasciati gli alloggiamenti, in cui già aveva incominciato ad affortificarsi, si ritirava con grandissima celerità a Brunswick, e quindi colla celerità medesima ad Ambuosa. Durante questa mossa andaron gl' Inglesi ardendo le case, o per furor soldatesco, o forse per vieppiù infianimar il nemico a seguitargli. In Ambuosa, gettato il ponte, che apparecchiato avevano pel passaggio della Delawara, sul canale che divide la terra ferma dall' isola degli Stati, traghettarono tosto in que-

0 --- 1 6,209

Ax sta le salmerie, e tutti gl'impedimenti più gravi. di C. Poscia le genti stesse cominciarono a varcare, sic-1777 chè pareva che tutto l'esercito sarebbe in poco d'ora dentro di quell' isola ridotto come se avesse perduto ogni speranza, ed abbandonato del tutto il disegno diannasar più oltre la Cesarea. A questo scaltrimente dell'Howe si lasciò Washington, nonostante la sua natura molto circospetta, ingannare. Ordinò pertanto prima ai Generali Greene, Sullivan e Maxwell, seguitassero con grosse bande il nemico, che indietreggiava; ma i due ultimi arrivarono troppo tardi. Morgan però co' suoi cavalleggieri lo andò infestando alla coda; e lord Stirling col colonnello Conwai, lo noiarono sul sinistro fianco., Tuttavia potettero far poco frutto, marciando l'Inglese con grande circospezione, e molto grosso in sul retroguardo. Poi Washington istesso con tutto l'esercito, lasciato il suo sicuro alloggiamento de' colli di Middlebrook, volendo difendere da ogni insulto le bande mandate avanti, audò a porre il campo a Quipbletown, terra situata sei o sette miglia più prossimamente ad Ambuosa. Lord Stirling occupò con una forte squadra il luogo detto Metuckin più sotto verso questa città. Si determino Howe ad usar prontamente quella occasione, che astutamente aveva aperto a se stesso. Incontanente la notte dei 25 richiamò le sue genti dall'isola degli Stati sulla terra ferma della Cesarea, e la mattina de' 26 marciò minaccevolmente contro gli Americani, avendo diviso il suo esercito in due schiere. Tre eran le parti del suo disegno; quello di tagliare il ritorno ai corridori de' nemici; l'altro di combattere il grosso dell' esercito loro: e finalmente l'ultimo, facendo marciare una grossa banda sulla sinistra molto celere-

mente, andar ad impadronirsi dei passi delle montagne, pei quali si ha la via al campo di Mid-di C. dlebrook, acciocche Washington non potesse più an-1777 darvi a cercar rifugio. La destra schiera guidata da Cornwallis era destinata a compir quest'ultimo fine, e perciò ella si avviava a gran passi per la via di Woodbridge alle pianure Scozzesi. La sinistra condotta dall'Howe in persona camminava per la strada di Metuckin. Era l'intento dei capitani inglesi, che queste due schiere si congiungessero l'una coll' altra al di là di Metuckin sulla strada, che da questo luogo conduce alle Pianure Scozzesi; e che quindi di nuovo separatesi, la sinistra si voltasse rattamente contro il fianco sinistro dell'esercito americano alloggiato a Quibbletown, e la diritta nel medesimo tempo andassé ad occupare i colli posti sulla sinistra del campo di Middlebrook . Quattro battaglioni con sei bocche da fuoco alloggiavano a Bonhamtown per assicurar Ambuosa da ogni assalto improvviso. Ordinato in tal modo l'esercito Inglese camminava molto celeremente non senza grande speranza della vittoria. Ma la fortuna che voleva sera bar gli Americani a miglior destino, disordinò ad un tratto il ben composto disegno dei capitani britannici. Lord Cornwallis, varcato che ebbe Woodbridge, s'incontrò in una masnada di settecento veliti, ossia corridori americani. Ne seguì un abboccamento, nel quale non indugiaron molto i Repubblicani a voltar le spalle. Ma intanto il romor dell'armi, poscia le certe novelle recate dai fuggiaschi fecero avvertito Washington, che stava molto ritenuto, del vicino e gravissimo pericolo, nel quale si trovava. Si risolvette tostamente a ricuperare con celerità quello, che forse con imprudenza aveva abbando-

An, nato. Lasciato adunque tosto l'alloggiamento di di C. Quibbletown se u' andò difilato a ripiantar di nuovo 1776 il campo a Middlebrook , dove giunto mandò senza nietter tempo in mezzo grosse guardie ad assicurarsi passi sulla sinistra, pei quali intendeva Cornwallis di penetrare sino sulle alture. Quest' intanto, sharagliate senza fatica le prime bande di corridori, che battevano le strade, s'incontrò finalmente nella schiera del Lord Stirling grossa di tre migliaia di combattenti, la quale se le viste di volergli contendere il passo. Aveva il capitano americano molto acconciamente ordinato le sue genti in mezzo alle selve, e protettele con molte artiglierie. Ma gli Inglesi e gli Essiani eceitati gli uni e gli altri da emulazione diedero dentro con tanta furia, che ne furon tosto gli Americani disordinati, e costretti a dar luogo. Perdettero in questo fatto molti morti, feriti e prigionieri, con tre pezzi di artiglierie. Gl'Inglesi gli seguitarono sin dentro a Westfield, sebbene con poco frutto per le selve, e per l'intenso calore della giornata. Lord Cornwallis, conosciuto che i passi erano diligentemente guardati, e disperatosi di poter ottenere l'intento suo, ritornò per la via di Raway ad Ambuosa. Howe medesimamente, veduto rotto, e guasto affatto il suo disegno per la subita ritirata di Washington al sicuro nido di Middlebrook, se ne tornò anch' esso in quella città. Le brigate di Scot e di Conway gli seguitarono alla / seconda, e gli accompagnarono sino in sui confini,

senza però offendergli in alcuna parte, perchè camminarono/rannodati e cauti. Ora i capitani britannici andavano considerando che il voler seguitare ad osteggiar nella Cesarea, e per questa penetrare sino alla Delawara sarebbe non solo essa inutile per l'ostinazione del nemico a non 3x. voler venirne ad una battaglia giusta, ma ancora per di C. la fortezza de l'uoghi, e per la nimistà degli abitato-1777 ri, perniziosa oltre modo; perciocché già la stagione s'inoltrava, e non v'era più tempo da perdere in ispedizioni infruttuose. Si risolvettero adunque di andar per la via del mare ad assaltar la Pensil-vania (seguendo sempre quel pensiero loro di voler operare dage, e non in congiunzione dell'esercito canadese, dal quale già si avevano gli avvisi certi, avesse investito Ticonderoga; ed incerti, ma probabili se ne fosse fatto padrone). Perciò tutto l'esercito, varcato il canale, passo nell'isola degli Stati; e poco stante gli Americani entrarono in ambuosa.

I grandi apparecchiamenti che si facevano dagl' Inglesi nell'isola degli Stati, ed in tutta la Provincia della Nuova-Jorck pel trasporto dell' esercito per la via del mare, e l'incertezza del luogo, nel quale dovesse andare a ferir una si gran tempesta, teneva sollevate intte le provincie americane. Si temeva di Boston, del fiume del Nort, della Delawara, del Chesapeack, e per fino di Charlestown nella Carolina, dove era una considerabile canova di viveri e di munizioni. Il Generale Washington stava vigilantissimo, e teneva continue e segrete pratiche coi repubblicani della Nuova-Jorck, i quali giornalmente lo ragguagliavano di quanto vi si diceva e faceva; e secondochè gli avvisi, o la fama portavano, che questo o quell'altro luogo avesse ad essere la metà della spedizione, mandava tostani procacci, perche si ordinassero alle difese. Ma in questo avevano gl' Inglesi il vantaggio; perchè procedendo per la via del mare, potevano riuscir im-

Ax provvisi nel proposto luogo innanzi che si fossero di C. gli abitanti apparecchiati, od avessero le soldate-1777 sche potuto marciare in soccorso. Potevano gl' Inglesi già aver fatti notabili progressi prima, che questi arrivassero.

Ma fra tutti gli oggetti, ai quali potesse Howe tener la mira, avvisavano benissimo gli Americani, che due, siccome i principali, fossero anco più probabili. Questi erano, o la conquista di Filadelfia, o la cooperazione pel fiume del Nort coll' esercito canadese. Quale però de' due avesse ad anteporre, non era facil cosa il definire. Perciò si stava Washington molto perplesso, e non si moveva dal suo campo di Middlebrook, dal quale poteva e sicnramente temporeggiar con gli accidenti, ed all'uopo correre con eguale prestezza a Filadelfia, od alle parti superiori dell' Hudson. In questo stato di cose una mossa dell'Howe lo persuadeva, che quest' intendesse di far la fazione d' Albania. Il Navilio inglese da Princesbay, luogo poco lontano da Ambuosa, fu ridotto più in su verso la Nuova-Jorck a Wateringplace, e tutto l'esercito colle munizioni e le bagaglie, lasciata la costa vicina ad Ambuosa, se ne era ito ad alloggiar nella punta settentrionale dell'isola degli Stati. Sopra che Washington, ordinato che due reggimenti di fanti ed uno di cavalleggieri rimanessero nella contrada tra Newark ed Ambuosa per difenderla contro le improvvise correrie, se ne tornava col grosso del suo esercito nel suo campo di Morristown. Quivi era più vicino all' Hudson, e non tanto lontano da Middlebrook, che non potesse subitamente di nuovo occuparlo, quando il nemico facesse un'altra volta un impensato motivo sulla Cesarea. Spediva altresi Sullivan con una forte schie-

ra sino a Promptom sulla via di Peek's-hill, accioc- An. ' chè secondo il bisogno potesse spacciatamente recar-di C. si a quest'ultimo luogo, o ritornare a Morristown. 1777 In questo mezzo si rinfrescava vieppiù la fama, che Burgoyne, capitano generale dell'esercito britannico sui laghi, era comparso molto grosso sotto le mura di Ticonderoga. Per la qual cosa il Generale americano, sospettando viemaggiormente della cooperazione dei due eserciti dell'Howe e del Burgoyne sulle rive dell' Hudson, ordinò tosto a Sullivan, si recasse a Peek's-hill, ed egli stesso andò ad alloggiare a Promptom, e poscia anche a Clove. Si ebbero poco poi le novelle della resa di Ticonderoga; e nel medesimo punto s'intese, che il navilio dell'Howe era venuto sino alla città della Nuova-Jorck, e che anzi molti legni passeggieri già erano entrati nel fiume del Nort, e andati su sino a Dobbsferry, dove il fiume dopo di essersi notabilmente allargato, come quasi in un lago, che chiamano mare Tappan, di nuovo si ristringe. Questi tentativi giunti alla evidente opportunità dell'impresa cancellarono quasi ogni dubbio nella mente di Washington, che l'intendimento del nemico quello fosse di far forza su per le rive dell'Hudson, e di levar i difensori di sopra quei passi per cooperar poscia coll'esercito canadese. Perciò comandava a Sullivan, che, immantinente varcato il fiume, andasse ad accamparsi dietro Peek's-hill sulla sinistra sponda di questo. Istessamente commise a Lord Stirling di passare, e d' andar a congiungersi con Putnam, il quale era alla guardia delle alture, delle quali si stava in tanta gelosia. Ma, siccome le navi più grosse, ed nna parte delle sottili si erano ridotte da Watering-place a Sandy-Hook verso l'aperto mare, e per alla volta della

T. IV.

An. Delawara,e che il grosso dell'esercito inglese stanziadi C. va tutt' ora nell' isola degli Stati, non istava del tut-1777 to Washington senza sospetto, che Howe fosse per imbarcarsi, ed andar sopra a Filedelfia.

In mezzo a queste incertezze, e mentre il capitano americano s'ingegnava ad ogni modo di penetrare nell'intento dell'Inglese e questi si sforzava d'ingannarlo con vane dimostrazioni sulle rive del fiume del Nort, ecco che pervennero le noveldi un caso, il quale, quantunque in se stesso di poca importanza, molto però rallegrò da una parte gli Americani, e dall'altra molto rattristò gl' Inglesi. Comandava alle genti britanniche, che alloggiavano nell'isola di Rodi il Maggior generale Prescott, il quale trovandosi dentro di un'isola, e le acque all' intorno tutte essendo corse da frequenti navili del Re, ed avendo una soldatesca molto superiore a quella , che ne' vicini luoghi avrebbero i nemici potuto adunare, se ne viveva molto confidentemente a mala guardia. Gli Americani , che ardentemente desideravano di rappigliare pel Generale Lee, deliberarono di sorprendere Prescott, e condurlo prigione sul Continente. Pertanto la notte dei dieci luglio il Luogotenente colonnello Barton con una masnada di quaranta soldatidelle milizie rodiane molto pratiche dei luoghi , s' imbarcò sui battelli atti a pescar balene, edopo d'aver navigato per ben dieci miglio, e schivato con mirabile destrezza le navi nemiche, che non eran poche, sbarcò sulla costa occidentale dell'Isola traNewport e Bristol-Ferry. Di là s'avviarono rattamente, e con grandissimo silenzio all'alloggiamento di Prescott. Quivi si assicurarono con somma accortezza delle sentinelle, che custodivano la porta, ed un aiutante di campo entrato a gitto nella camera, dove il Generale dormiva quietamente, lo arre- An. stò. Poscia senza nemmen dargli tempo si vestisse, di C. lo condussero con eguali segretezza e felicità a sal- 1777 vamento alle terre loro. Gli Americani ne fecero gran festa, perchè speravano di poterlo scambiare con Lee. Prescott ne senti grandissimo cordoglio; poichè da poco tempo era stato liberato dalle mani degli Americani per mezzo degli scambi , dacchè era venuto in potestà loro nella guerra canadese. Oltreacciò aveva egli poco tempo prima con insolenza barbara posto un taglione addosso al Generale Arnold, come se questi stato fosse un ladro od un assassino. Del che Arnold, si era rappigliato col porre addosso a Prescott un taglione minore del suo. Il Congresso reudè molte grazie a Barton, e lo presentò con una spada. Intanto la grandezza degli apparati, che si facevano dall'Howe per fornir l'armata, ed alcune mosse di questa accrescevano nella mente del generale americano il sospetto, che quello che dapprima aveva creduto, fosse il primo scopo dell'Inglese, cioè il campeggiar le contrade dell'Hudson, non fosse altro che una vana dimostrazione. Grado grado si accostava vieppiù all' opinione, che il vero intento suo fosse d'imbarcarsi, e d'andare per la via del mare a percuotere la città di Filadelfia, sedia e capo di tutta la lega. Perciò si ritirava appoco appoco da Clove, e spartiva il suo esercito in molte bande spedite acciocchè potessero con più facilità correre in aiuto dei luoghi assaltati. Pregava il Congresso, adunasse spacciatamente le milizie della Pensilvania, e quelle delle basse Contec della Delawara , le prime a Chester e le seconde a Wilmington. Instava, che si ponessero le vedette sopra i capi della Delawara per sopravvedere i mari, spiare e prontamente avvisare l'arrivo del

An. nemico. Ricercava il governatore della Nuova-Cesadi C. rea, facesse correre alle insegne le milizie dei distret-1,77 ti vicini a quel fiume; e che facessero capo grosso a Gloucester, piccola terra situata sulla sinistra riva poco sotto a Filadelfia.

Nonostante tutta la diligenza che usavano i fratelli Howe nei preparamenti del tragitto, e l'opera assidua delle ciurme di più di trecento navi, si penò molto a fornire le cose necessarie "sicchè l'armata coll' esercito a bordo non potette salpare da Sandy. Hook, se non il giorno ventitre di luglio. S'imbarcarono a questa spedizione trentasei battaglioni tra Inglesi ed Essiani, inclusi i fanti leggieri, i granatieri, una banda di Jorchesi nominata i Corridori della Regina, ed un Colonnello di cavalleggieri. Seguiva un acconcio fornimento di artiglierie. Sette battaglioni con un Colonello di cavalleggieri, e le rimanenti bande paesane continuarono a stanziare nella Nuova-Jorck per la difesa della provincia. Altrettanti ne furono lasciati nell'isola di Rodi. Fu scritto, che Hovve avesse in animo d'imbarcar più genti; ma che avendo Clinton, che partito Hovve, doveva rimanere in grado supremo di dignità, dimostrato il pericolo che correvasi per la debolezza delle guernigioni, per la vastitá dei luoghi, e per la frequenza dei porti, abbia consentito a lasciar indietro si gran numero di soldatil Così P Inghilterra per errore o dei Ministri o dei capitani, invece di una grossa e poderosa oste, aveva in America tre eserciti minori, da ciascuno dei quali non si poteva sperare la vittoria certa; uno nel Canadà, un altro nell'isole della Nuova-Jorck, e di Rodi, ed un terzo, che viaggiava sulle navi alla volta di Filadelfia. Ma forse credettero essi, che in un paese come quello era in cui si guerreggiava, interrotto si frequen-

temente da laghi, da fiumi; da selve, e da ogni sorta A N. di luoghi difficili e forti, dovesse riuscir più efficace di C. l'opera di tre eserciti pronti e spediti, che non quella 1777 di un più grosso, e per conseguente più impedito dalla moltitudine delle salmerie. La quale escusazione sarebbe per avventura accettabile, se i capitani britannici invece di giocare, come si suol dire, allo sbaaglino, ed operar, come fecero, alla spartita, avesero, congiungendo i consigli loro, l'uno aiutato l' atro , ed unitamente a qualche grande e comune impresa fossero concorsi. Quale di questo sia la verità, i progressi che faceva grandi verso le fontidell' Hudson l'esercito del Burgoyne, il timore dei futuri assalti dell'Howe, e l'incertezza del luogo, dov'egli avesse a ferire, tenevano sospesi ed in grandissima apprensione gli animi di tutti sul Contineute americano. Si aspettavano le battaglie, che ognuno riputava, dovessero riuscire altrettanto aspre e sanguinose, quanto importanti e decisive.

FINE DEL LIBRO SETTIMO

## LIBRO OTTAVO

Avevano i Ministri inglesi già da lungo tempo, sic-Ax come abbiam narrato, fatto il disegno di aprirsi la di C. via dal Canadà sino alla Nuova-Jorck per mezzo di 1777 un esercito, il quale venuto dai laghi sulle rive dell'Hudson si congiungesse nei contorni di Albania con tutto, o con una parte di quello, che militava sotto gli ordini del capitano generale Howe. In tal modo sarebbero state separate le provincie orientali dalle occidentali; il che si credeva, avrebbe dato al certo la vittoria finale della guerra. Imperciocchè le prime, dov'erano i popoli più avversi, oppresse da quella prepotente forza non avrebbero potuto correre in soccorso delle seconde. Queste poi, quantunque molto Iontane dall'Hudson, avrebbero anche dovuto accoetarsi alla fortuna del vincitore, sbigottite dall'infelice caso dell'altre, abbondanti di Leali, che si sarebbero levati in capo, e fors'anche ingelosite contro la Nuova-Inghilterra per la potenza sua, ed inritrosite, perchè foss'ella stata la principal cagione, per l'ostinazione sua, delle presenti calamità. Che poi quest' impresa non fosse per avere una difficile esecuzione lo dimostrava l'opportunità dei luoghi tutti aperti, se si eccettua un piccol tratto, alla navigazione; ed i Francesi medesimi l'avevano tentata nel corso della precedente guerra. Si era sperato, che già fin nel varcato anno sarebbe stata mandata ad effetto. Ma

parte per gli ostacoli incontrati sui laghi, parte per AN. la perversità della stagione, e parte perchè, mentredi C Carleton procedeva verso Ticonderoga, e per conse- '777 guente verso l'Hudson , Howe, in luogo di salir su per questo fiume per incontrarla, si era volto a ponente, ed osteggiava la Cesurea, la cosa non era riuscita. Ma ora si rinfrescavano vieppiù questi pensieri, e quello che nei precedenti anni era stato solamente una parte del disegno , soggetta anche agli accidenti, era diventato in questo il capo più essenziale e necessario della guerra. Stava tutta la nazione britannica in grandissima aspettazione, e pareva che di altro non si favellasse presso la medesima, che di questa spedizione del Canadà, dalla quale si sperava di breve il totale soggiogamento dell'America. Conciossiachè, o si poteva senza ostacolo la congiunzione dei due eserciti effettuare, ed in tal caso si otteneva di queto l'intento; o per impedirla gli Americani ne sarebbero venuti ad una battaglia giusta, ed in questo caso non si dubitava punto della vittoria. Nè i Ministri avevano tralasciato alcuno di quei provvedimenti, che ad una tanta impresa erano creduti necessari; avendo essi abbondantemente tutte quelle cose somministrate, che i Generali medesimi avevano saputo e immaginare e desiderare Erasi il Generale Burgoyne, capitano molto esperto, pratico dei luoghi, ed amantissimo della gloria recato in Inghilterra nel trascorso inverno, dove, fatte molte consulte coi Ministri, aveva con essi, e formato il disegno di questa fazione, e fermato il modo di eseguirla. Questi, presa molta confidenza nell'ingegno suo e nell'ardire, e molta speranza collocando in quell'ardentissimo desiderio, da cui era egli tormentato notte e di, di far chiaro il nome suo nelle cose della guerra,

1214

· relained

GUERRA AMERICANA An lo clessere a Capo di tutta la impresa. Nel che ebdi C. bero poco rispetto al grado ed ai servigi prestati in 1777 questa medesima provincia dal Generale Carleton, al quale pareva, spettasse il trarla a fine, poichè già l'aveva incominciata. Era poi anche uomo, al quale bastava, del pari che a qualunque altro, la vista di governarla con prudenza e con valore. De'luoghi ancora era assai pratico, avendovi fatto dimora parecchianni, ed esercitatovi la guerra. Ma forse erano ai Ministri dispiaciute la sua ritirata dalle mura di Ticonderoga, e la ripugnanza, che dimostrato aveva grandissima all'adoperar gl'Indiani in questa guerra. Forse anche la severità sua nell'esercizio del Generalato aveva contro di se concitati gli animi di alcuni uffiziali, che perciò diventarono poco favorevoli rapportatori dell'azioni sue. Burgoyne poi determinatosi ad usar la occasione era venuto in Inghilterra, dove favorito nella Corte, serpentando alle porte dei Ministri, essendo presente, promettendo mari e monti , tanto fece e tanto disse , che , messo in disparte Carleton, fu egli eletto Generale di tutto l'esercito canadese. Ma il Governatore, vedutosi contro l'aspettazione sua privo del comando dell' esercito, e ristretta l'autorità sua nella provincia del Canadà, dimandò licenza di ritornarsene in Inghilterra. Arrivava Burgoyne sul principio del mese di maggio a Quebec, ed incontanente poneva mano a fare con ogni possibile sforzo l'uffizio, che statogli era commesso. Niuna cosa lasciava intentata per compir gli apparecchiamenti, ch'erano necessari per fornire con celerità e felicità la impresa arrivavano intanto dall'Inghilterra le navi cariche d'armi, di munizioni e di bagaglie in grandissima copia. Carleton con lodevole esempio di temperanza cittadina secondava

Burgoyne in tutti quei modi, che meglio poteva e An sapeva, usando efficacissimamente e l'autorità che gli di C. dava l'ufficio suo di Governatore, e quella che dagli '777 amici ed aderenti suoi , che erano numerosissimi , derivava. L'opera sua riuscì di molta utilità, e già tutte le cose erano in pronto per questa fazione, la quale doveva definire la fortuna di tutta la guerra edell'America Si noveravano nell'esercito burgoniano tra fanti inglesi e lanzi, meglio di settemila soldati di ordinanza, non inclusi quei di artiglieria; cioè circa tremila ottocento-Inglesied, il rimanente Tedeschi tutti una bella e buona gente. Gli artiglieri poi sommavano pressochè a cinquecento. A questi debbousi aggiungere quasi che settecento altri soldati, i quali, sotto gli ordini del Colonello Saint-Leger, erano destinati a fare una correria nella contrada dei Moacchi per ivi assaltare ed insignorirsi del Forte Stanwix, altrimenti detto il Forte Schuyler. Questi si componevano di alcune compagnie di stanziali inglesi con alcune reclute Jorchesi pochi corridori di Anhalt, e qualche banda di Canadesi ed Indiani. Al principal nervo delle genti di Burgoyne erano secondo il disegno dei Ministri e del Generale medesimo peraccostarsi due migliaia di Canadesi, parte combattenti, e parte spianatori, pallaiuoli, e marraiuoli, dei quali si prevedeva, si avrebbe, per racconciar le strade, grandissimo bisogno. Seguiva una numerosa banda di navicellai per governar le navi sui laghi e sull'Hudson. Oltre i Canadesi, che seguitar dovevano l'esercito, fu fatta la chiamata a molti altri, acciocchè corressero la contrada, e tenessero i posti mezzani tra l'esercito, che procedeva verso l'Hudson, e il presidio, che si lasciava nel Canadà, il quale sommava, inclusi i fuorusciti monta-

Ax. nari , a meglio di tre migliaia di soldati. Era questo di C. necessario per intraprendere la comunicazione tra il 1778 nemico ed 1 mal'affetti nel Canada, per raffrenare i disertori, per tramandar le novelle e gli ordini prontamente, ed in ogni modo per tenere i paesi alle spalle sgombri e sicuri. Nè qui si ristettero le richieste fatte ai Canadesi. Molti ancora furon fatti venire per rassettar le fortificazioni del fiume Sorel, i Forti Chambly e san Giovanni, e l'isola delle Noci. Fu finalmente fatta tra i medesimi popoli un'accolta di saccardi per condur all'esercito le vettovaglie, le armi, le munizioni sì da bocca che da guerra, e tutti gli arnesi creduti alla sazione necessarj. Tra questi non teneva l'ultimo luogo una grossa quantità di abiti militari da fornirsi a quei Leali, i quali non si dubitava, sarebbero venuti col favore della vittoria a congiungersi coi soldati reg j ma si credette anco,che allo stabilimemento delle cose del Re importassero molto gli aiuti degl'Indiani; e perciò aveva il Governo ordinato a Carleton, che sacesse ogni sforzo, ed ogni arte usasse per raccozzarne il numero di un migliaio, ed anche più, se si fossero potuti ottenere. Egli, quantunque per l'umanità sua, che difficilmente poteva tollerare la crudeltà loro, ed ancora perchè aveva per isperienza trovato, che nelle guerre giuste ed ordinate, come questa era, doveva l'opera loro più dannosa riuscire che utile, tuttavia si era con ogni possibile diligenza adoperato per sollevar qu'ei barbari, e fargli correre all'armi sotto le bandiere inglesi. Nel che fece grandissimo frutto; conciossiachè o ciò procedesse dallautorità sua, la quale invero era grande presso quelle nazioni, o dalla sete del sangue, o dal desiderio della preda, o dalle leccornia dei presenti inglesi, concorrevano a stormo, e talmente si affoltarono, che i capitani britannici temettero, dessero piuttosto impedimento, che novella for-di C. za all'esercito. Perciò furono costretti a dar licenza 1777 a coloro, i quali o meno atti parevano alla guerra, o più crudeli, o meno disciplinabili. Il fornimento delle artiglierie era eccellentissimo, e tale, che forse mai altro esercito eguale a questo ne trainò altrettrettante, ne meglio istrutte, ne più acconciamente governate da pratichi artiglieri. Si credette un tanto corredo di somiglianti armi molto necessario per poter isbaragliare di leggieri un nemico indisciplinato alla campagna o per isloggiarlo dai luoghi forti e difficili. I Generali, che accompagnavano Burgoyne alla fazione, erano tutti delle cose militari intendentissimi, e da ogni parte uomini di guerra compiutissimi. Tra questi tenevano il primo luogo il Generale di artiglieria Philips, che si aveva acquistato buon nome nelle guerre di Germania, i Brigadieri generali Frazer, Powel, e Hamilton il Maggior generale Reidesel brunswicchese, ed il Brigadier generale Specht. Tutto l'esercito poi in un coi capitani era pieno di ardire e di speranza. Già si promette vano nella mente loro la vittoria certa e la conquista dell'America.

Essendo adunque ogni cosa in concio, e tutte le genti, si proprie che ausiliarie, arrivate, andò Burgo-yne a por gli alluggiamenti presso il fiume Bouquet sulla occidentale riva del lego Champlain, poco distante a tramontana da Crown-point. Quivi sendo vicino il tempo di dar principio alle ostilità, e temendo egli molto della barbarie indiana, la quale olire il disonore che ne nascera alle armi britanniche, puteva grandemente nuocere all'esito di tutta l'impresa, si deliberò di raunare questi Barbaria a parlamento, e giusta un costume loro, di far quello

An, ch' essi chiamano il banchetto della guerra. In quedi C. sta circostanza favellò ai convitati molto gravemen-\*777 te, e con accomodate parole, affine di eccitar l' ardor loro nella comune causa; e nel medesimo tempo di por un freno elle crudeli voglie. Per questo molto s'affaticò nel metter sotto gli occhi loro la differenza che passa tra una guerra che si fa contro un comune nemico, nella quale tutta la contrada ed i popoli sono, e debbonsi nemici riputare, e quella che di presente si esercitava, in cui i fedeli coi ribelli, i traditori cogli amici tramescolati si ritrovavano. Raccomandava loro , e severissimamente comandava, non istessero ad uccider altri, se non coloro, che armati e contrastanti incontrassero; alle donne, ai vecchi, ai fanciulli, ai prigionieri, perdonassero. Soprattutto contro di questi non usassero, nè lo scarpello, nè l'ascia, neanco nel calore delle mischie. Sologli adoperassero contro i cadaveri dicoloro, che morti avesscro nelle giuste battaglie; si guardassero bene sotto niun pretesto colore o sotterfugio di non iscarpellare i feriti, e nemmeno i moribondi, e molto manco ancora di non uccidergli a fine di eludere la proibizione. Metteva finalmente a prezzo ciascun prigioniero, che vivo gli conducessero davanti, e minacciava le più aspre pene contro coloro che i viventi scotennato avessero.

Mentre dall' un de'lati Burgoyne cercava di mansuefare la naturale ferocia dei Barbari, da un altro si affaticava colle minacce di questa d'intimorire i popoli, ed alla soggezione disporgli. Mandò egli a questo fine un bando dal suo campo di Putnam-Creek, dato addi 29 giugno, nel quale molto magnifivava le forze degli eserciti e delle armate britanniche, che da ogni parte dovevano l'America attorniare e correre;

con parole molto gravi, e con colori assai vivi dipingeva le euormità commesse dai Capi della ribellione, di C. siccome pure l'infelice condizione, alla quale era ri- 1777 dotta l'America per opera loro. Rammentava le arbitrarie incarcerazioni ed i tormenti fatti sperimentar a coloro, che fedeli si erano dimostrati al Re ed alla patria loro; andava spaziandosi col descrivere la tirannide esercitata dalle Assemblee e dai Consigli contro i quieti sudditi, senza distinzione di età e di sessó', perch'erano essi, o forse perchè solo si sospettava che sossero a quel Governo aderenti, sotto il quale erano nati, e tanto tempo vissuti, ed al quale erano da ogni legge divina ed umana obbligati. Ricordava, che si era fatto violenza alle coscienze coll'aver forzato ai giuramenti, od all'armi coloro, che le inudite usurpazioni detestavano. Proseguiva con dire, che veniva con un fiorito e potente esercito da parte del Re per por fine a tante enormità; che invitava i buoni a congiungersi seco lui per ristorar l'autorità delle leggi; che i casalinghi, gli industriosi, gl'infermi protetti avrebbe, purchè continuassero a starsene quieti, ed i bestiami, le biade, e qualunque spezie di foraggi rimossi non avessero dai luoghi loro, o rotto i ponti, o guaste le strade, e nessun'altra dimostrazione nimichevole fatto avessero; che fornissero il campo di ogni sorta di viveri, i quali a contanti sarebbero stati a giusti prezzi pagati. Denunziava finalmente una terribil guerra a tutti quelli, che, con menti caparbie ed indurate, nella ribellione continuato avessero; minacciando loro, che la giustizia e la vendetta gli attendevano in sul campo, accompagnate dalla devastazione, dalla fame, e da tutti quegli orrori, che sogliono loro tener dietro. Gli ammoniva in ultimo, non isperassero di trovare scampo per la

Ax. lontananza, o nei nascoudigli; perciocchè solo, che di C.rallentasse il freuo agl'Indiani, che a migliais (ma-177 gnificando il numero loro per ispaventare) lo seguitavano, avrebbero essi razzolato in tutti i canti, e trovatigli, a condegno gastigo tratti i nemici della Gran. Brettagna e dell'America. [

Questo bando, il quale era poco degno del capitano di una polita nazione, fu molto, e molto meritevolmente, non che nelle due Camere del Parlamento, ed in tutta l'Inghillerra biasimato, ma in tutta l'Europa da tutti gli uomini temperati e generosi. Nè vale il dire, siccome si scusò Burgoyne, che l'avesse fatto per isbigottire, e non per eseguirlo. Imperciocche colle armi esercitate secondo l'usanza delle nazioni civili, e non colle minacce dei Barbari si debbono i nemici intimorire. Senza di che le soldatesche, e massimamente gl'Indiani, erano pur troppo già di per se stessi inclinati al sacco ed al sangue, e ad intender dadovvero quello, che forse per finta e per arte annunziava il capitano. Male si può scherzare con questa sorta di gente, e la materia stessa non era da burla. Checchè di ciò ne sia, operò il bando un effetto tutto contrario a quello, che l'autor suo ne aspettava. Quell'ardita generazione di uomini, e molto latina di bocca, che abitano la Nuova-Inghilterra, non che non ne impaurissero, se ne trastullavano, ed incontrandosi per le compagnevoli brigate andavan dimandando l'un l'altro le novelle di quel ventoso intronamento, come lo chiamavano, e di quelle vesciche che venuto era a vendere in America l'ampolloso capitano della Gran-Brettagna.

Gittati Burgoyne questi fondamenti alle cose sue, dopo d'aver soprastato alcuni giorni a Crown-point per ordinarvi e riempirvi i magazzini, per fondarvi

159

gli ospedali, e per altri servigi farvi, necessari all'esercizio della guerra, procedeva con tutte le sue genti di C. alla volta di Ticonderoga. L'ala dritta marciava sulla 1777 riva occidentale del lago, la sinistra sull'orientale, e la battaglia era trasportata sulle navi per le acque del lago medesimo. La presa di quella Fortezza, senza la quale non si poteva a patto nessuno passare più oltre, era la prima fazione che si proponeva di fare l'esercito reale. Era il luogo assai forte per natura e per arte, e si aveva ancora la memoria dell'infelice assalto datogli nel 1758 dalle genti britanniche contro le francesi, che vi erano dentro. Ma parte per levarsi dal viso quella macchia, parte perchè tal era l'ardire del presente esercito di Burgoyne, che ogni più difficile impresa, piana e facile riputava, credeva di doverne fra brevissimo tempo riportar la vittoria. Giungevano sotto le mura di Ticonderoga il di delle calende di luglio. Nel medesimo tempo quella squadra spedita, che abbiam detto dover correre il paese dei Moacchi condotta da Giovanni Johnson, e dal colonnello Saint-Leger si moveva da Oswego, per audar ad osteggiare il Forte Stanwix. Il quale acquistato, s'intendeva, dovesse recarsi a campo tra questo medesimo Forte e quello d'Edoardo, posto sulle rive dell'Hudson, a fine di tagliare il ritorno alla guernigione di Ticonderoga, ed ivi congiungersi col grosso dell'esercito.

L'esercito americano, al quale era commessa la cura di contrastar il passo alle genti del Re, e difiendere Ticonderoga, era troppo più debole, che non si conveniva ad un tanto hisogno; che anzi era stato si stremo di soldati durante l'inverno, che si temette, non gl'Inglesi non se ne impadronissero per una battaglia di mano. Giuta la primavera, e

An spesseggiando ogni di più gli avvisi, che l'esercito di C. nemico si avvicinava , faceva il Generale Schuyler . 1777 al quale aveva testè il Congresso dato il comando di tutte queste genti , ogni sforzo , ed ogni arte usava per fare accolta di nuove. Desiderava egli , e sperava di raccorre un novero almeno di dieci migliaia, il quale era necessario per l'opportuna difesa di tutti quei luoghi.Ma la bisogna dello arruolare procedeva molto lentamente. Ripuguavano in questo tempo i popoli grandemente a condursi sotto le insegne , sia per una naturale freddezza, sia perchè, o per arte degl'Inglesi, o per credenza dei capitani americani si era divulgata la opinione, che l'esercito del Re non dovesse già fare la fazione di Ticonderoga, ma sibbene che imbarcatosi pel San Lorenzo, e quindi viaggiando per mare fosse per andar a congiungersi con quello del Generale Howe. Per le quali cagioni, allorquando le genti del Re apparvero improvvisamente sotto le mura di Ticonderoga, se quelle di Schuyler arrivavano, certamente non passavano il novero di cinque migliaja, incluse quelle che si trovavano dentro la Fortezza, le quali sommavano ad un dipresso a tre migliaia, numero poco sufficiente a disendere un si gran circuito di mura , e tante pendici.

Yf Siede Ticonderoga sulla riva occidentale di quell'
remissario, pel quale le acque del lago Giorgio scorrono in quello di Champlain. Quest'emissario è lungo da dodici miglia, ed alla sua bocca inferiore versoil Champlaine posta appunto la Fortezza di Crownpoint. Ticonderoga è fondata sopra una punta di
terra, la quale da tre partiè circondata dalle acque,
le sponde delle quali sono alpestri e dirupate. La
parte a maestro, la quale sarebbe aperta, ha per di-

fesa una profonda palude, e le fortificazioni già fat- An. te construrre dai Francesi. Gli Americani avevano di C. questo fianco assicurato con nuove fortificazioni. I-1777 stessamente sulla sinistra un po più in su verso il lago Giorgio nel luogo dov'erano i mulini da segare, fatto avevano nuovi bastioni, siccome pure sulla dritta nn po più in giù verso il lago Champlain-Dall' altra parte dell' emissario, cioè sulla riva orientale di lui, e di rincontroa Ticonderoga havvi un poggio, che gli Americani chiamarono col nome di monte Independenza. Molto diligentemente lo affortificarono e munirono con grosse artiglierie. In cima al poggio, dov'era una piccola pianura, construssero un Forte stellato, e sui fianchi grosse trincee e ripari, perchè stessero a sopraccapo, e difendessero quelle fatte a riva l'acqua. E perchè la comunicazione tra Ticonderoga ed il monte Independenza fosse libera ed aperta, avevano gli Americani edificato un ponte sull'emissario, opera di molta fatica ed industria. Consisteva esso in ventidue grosse travi conficcate profondamente nel letto dell'acqua, le quali servivano di pile. I tramezzi poi erano fatti di grosse assi fortemente tra di loro, e colle pile collegate con catene, ed enormi aguti ribaditi. Ma siccome il nemico, che abbondava di navilio, poteva facilmente venire contro il ponte e romperlo, così avevano essi ficcati nel fondo da una riva all'altra dell'emissario davanti, ossia sotto il ponte, alcuni aguzzi stecconi uniti insieme con barre di ferro riconficcate, e con grosse catene. In tal modo non solo era aperta la via tra l'un Forte e l'altro sulle due rive dell'emissario, ma ancora l'adito affatto chiuso da tramontana a ostro. Quella parte dell' emissario, ch'è sotto Ticonderoga, ed il capo del lago Champlain, si T. IV.

Ax. allarga molto, e diventa capace di grosse navi: ma di C. l'altra parte, ch'è sopra la Fortezza, ed è la coda '777 del lago Giorgio, è molto stretta e difficile pei gorghi e le cadute. Ma sotto le mura di Ticonderoga viene a congiungersi con esso lui sulla sua destra riva un altro fiume, o piuttosto fiumana, che chiamano in questo luogo Southriver, e più in su, come già abbiamo detto in uno dei precedenti libri. Woodcreek. Tutte queste acque congiunte insieme formano una specie di lago a ostro del ponte sopraddetto, e la punta di terra, che si comprende tra le medesime chiamano, essendo essa elevata a guisa di monte, Sugar's-hill. La chiamavano altre volte Mount-Defiance, ossia monte Dislidenza. Questo monte signoreggia del tutto Ticonderoga, dimodochè chi ne sosse padrone, e vi conducesse in cima le artiglierie, potrebbe battere erovinara posta sua la Fortezza. Di cio si erano benissimo avvisati gli Americani, e fattovi su una diligente consulta. Ma considerato, che di già troppo erano deboli per guardare le altre fortificazioni, si rimasero dall'occupare e fortificar questo monte. Spera. vano altresi, ehe la difficoltà della salita, ch'era grandissima, in un coll'asprezza ed ineguaglianza della cuna avrebbero trattenuto il nemico dal voler tentar di montarvi, ed impeditolo soprattutto di trarre fin là su le artiglierie.

6 { Fra il Generale Saint-Clair preposto alla custodia della Portezza di Ticonderoga con un presidio di tremila soldati, dei quali un terzo erano milirie delle provincie settentrionali. Ma mancavasi di molte cosen necessarie alla difea, sopratutto di armi, particolarmente di baionette tanto necessarie per ributtar il nemico, che tentasse di saire sulle mura. Essendo comparsa l'ala dritta dell'esercito britannico

condotta da Philipps ai due di luglio sul fianco sinistro della Fortezza Saint Clair, o perchè fosse e-di C. gli stesso troppo debole per difender tutte le pendi- 1777 ci, o che credesse il nemico meno forte di quello ch' egli era veramente, fe votare tutti quei ripari, che si erano fatti sulle rive dell'emissario del lago Giorgio sopra Ticonderoga. Il che eseguirono i suoi prestamente, non senza però aver prima guasto ed arso ogni cosa, e massimamente i mulini da segare. Philipps, usando la occasione, s'impadroni senza che gli assediati alcun motivo facessero per disturbarnelo, di un posto di molto momento chiamato il Mount-Hope, o monte Speranza, dal quale non solo signoreggiava da sopraccapo le fortificazioni loro, ma ancora tagliava loro affatto la via da Ticonderoga al lago Giorgio. Occupato il monte Speranza, tutta quella schiera inglese, ch'era passata sulla riva occidentale del Champlain, si distese da quel monte a questo lago, di maniera che tutto il fianco della Fortezza, che guarda verso maestro, era investito, e la via serrata per la parte di terra. La schiera tedesca guidata da Reidesel, la quale aveva camminatosulla riva orientale del lago, era giunta anch'essa sotto le mura della Fortezza, e stava alluggiata a Three Mile'spoint distendendosi dalla riva del lago, ed essendo attelata dietro il monte Independenza sino all'Eastcreek. Di là poteva essa facilmente, procedendo più avanti, occupare quello spazio di terra, ch'è franposto tra l'East-creek ed il South river, ossia il Woodcreek ; ed in tal modo serrare affatto il passo agli Americani sulla destra riva del Wood-creek medesimo, per la quale si ha la via a Skeenesborough. Ma il posto di maggior importanza da pigliarsi dagl'Inglesi quello eradel monte Distidenza, il quale sta a riAs. dosso, e signoreggia tutta la Fortezza. E certo era, di C. che,occupato questo econdottevi le artiglierie, la guer1777 nigione do vera o votar precipitosa mente la Fortezza,

o venirne ai patti. Fu il monte Diffidenza attentamente esplorato dai Generali inglesi, i quali venuero in isperanza, sebbene credessero ciò non potersi senza molta fatica e difficoltà eseguire, di potervi salire e piantarvi in cima le artiglierie. Dal detto al fatto si misero all'opera, e con tanto studio lavoravano nello sterrare e spianare, che il giorno cinque era fatta la via e montati i cannoni, di maniera che all'indomani si poteva darla batteria. Il presidio non s'ardi mai di saltar fuori per noiar gli assedianti nell'opere loro, ed impedire o almeno ritardare i lavori dell'oppugnazione. Trovavansi adunque in grandissimo pericolo di avere di corto chiuse tutte le strade alla ritirata. S'accorgevano benissimo, che, perduto il monte Diffidenza, Ticonderoga non aveva più rimedio ; e che non potevano sperare di far una breve, non che una lunga resistenza. L'unica via allo scampo, che rimaneva loro, era lo stretto passo tra l'East-creek ed il Wood-creek, che Reidesel poteva chiudere ad ogni momento. In questo stato di cose Saint-Clair, chiamati a dieta i Capi del presidio, ed esposto loro il vicino pericolo che correvano, i progressi fatti dal nemico, e l'imminente chiusura da tutte le parti, richiedevagli, se paresse loro bene, si votasse tostamente la Fortezza. Tutti opinarono del si. Nessuno non potrà negare, che questa deliberazione della dieta militare di Ticonderoga non sia stata necessaria ; poiche oltre i progressi fatti dal nemico nella circonvallazione, il presidio era si debole , che non poteva disendere la metà delle fortificazioni, e sarebbe stato fra breve tempo totalmente dall' incomparabile fatica oppresso. Rimanen- Ax. do perdeva e la Fortezza ed il presidio; parten-di C. dosi, quella si perdeva solamente, e questo si po-1777 teva condurre a salvamento. Sapeva ancora Saint-Clair, che Schuyler, il quale si trovava a quei di al Forte Edoardo, non aveva forze sufficienti da difendere sè, non che da poter soccorrer gli altri. Ma quello, del che non si è maiaddotto, nè che presso nessuno ha trovato scusa, si è, che giacchè i Generali americani conoscevano se stessi impotenti a difender la Fortezza, non l'abbiano più tostamente, e nel buon di abbandonata. La qual cosa se avessero eseguita, e la ritirata sarebbe stata sicura, e le bagaglie, le munizioni e le armi avrebbero potuto tutte trasportarsi in salvo. Che se poi erano essi inganuati intorno la forza del nemico esercito, e molto più de, bole lo riputavano di quello ch'era, ciò dimostrerebbe pure una imperizia nell'arte della guerra, che non si potrebbe abbastanza biasimare.

pure uns imperizia nell'arte della guerra , che'
n si potrebbe abbastanza biassinare, J
Na tornando al filo della storia, i Capi americani,
ta la risoluzione, si fecero ad eseguirla. La notte

fatta la risoluzione, si fecero ad eseguirla. La notte dei cinque si mettevano all'impress. Saint-Glair guidava l'antiguardo, il colonnello Francisi I tertoguardo. Ordinavano ai soldati, procedessero con grandissimo silenzio, e portassero seco panatica da logorare per otto giorni [Imbarcaronsi a molta fretta su du- 5 o gento battelli, che stavano apparecchiati, e su cinque bastarde tutti i soldati invalidi, le suppellettili dell' ospedale, e di munizioni e d'artiglierie tutte quelle che per la brevità del tempo fu permesso; le rimanenti si guastarono, o chiodarono. Montò sulle navi per guardia il colonnello Long col sooreggimento ed alcuni soldati scelti. Allo stendare si apegnevano i lumi. Queste cose si facevano con grand'ordine den-

to see Gongl

Av tro Ticonderoga , non senza qualche confusione al di C. monte Independenza. Si passava parola, andassesi a 1777 far la massa generale a Skeenesborough, le navi procedendo pel Wood-creek, la gente da terra per la via di Casteltown sulla destra riva di quella fiumana. Usciva alle due della mattina da Ticonderoga Saint-Clair, seguivalo alle quattro Francis. Gl'Inglesi non si addavano, ed ogni cosa procedeva prosperamente. Ma in questo mezzo tempo il fuoco appiccato ad una casa sul monte Independenza subitamente rischiarò l'aria all'intorno. Ciò diè avviso al nemico, e gli discoperse tutto quello che succedeva. Gli Americani, conosciuta la cosa, si sgomentarono e disordinarono. Procedettero ciò nondimeno, sebbene all'inviluppata, sino ad Hubbardton, dove fecero alto per pigliar riposo, e raccorre gli smarriti. Ma intanto gl'Inglesi non istavano a bada. Frazer coi soldati leggieri, i granatieri ed alcune altre compagnie di corridori gli seguitava per terra, prendendo il cammino sulla destra della fiumana. Veniva dietro velocemente co'suoi Brunswicchesi Reidesel, sia per riunirsi con Frazer. sia per operar da se secondo le occasioni. Burgoyne si determinò di far il perseguito in persona per la via del fiume. Ma per poter ciò fare era mestieri disfar prima lo stecconato, e poscia il ponte che avevano gli Americani construtto davanti Ticonderoga. Posero tosto i marinari ed i guastatori inglesi la mano all'opera, ed in men che non si potrebbe credere, questi congegnamenti, che tanta spesa e tanta fatica costato avevano, furono distrutti. Entrarono adunque le navi di Burgoyne e con grandissima rattezza procedettero pel Wood-creek in cerca del nemico. Non si sostava nè per la via di terra, nè per quella dell'acqua. Alle tre dopo mezzodi l'antiguardo inglese composto delle

navi più leste arrivò poco distante dalle Cascate di Av. Skeenesborough, ed attaceò la battaglia colle bastar- di C. de americane. In questo mezzo tre reggimenti furon 1777 posti a terra nel South-bay, che è il sinistro ramo del Wood-creek, acciò, valicata una montagna con molta celerità, riuscissero alle spalle del nemico superiormente in sul Wood-creek medesimo, distruggessero le fortificazioni di Skeenesborough, e gli tagliassero in tal modo la strada verso il Forte Anna. Ma gli Americani, fuggendo a rotta, prevennero il disegno. Sopraggiunte poi le fregate inglesi sopraffecero le bastarde nemiche, le quali già a mala pena potevano dalle navi sottili difendersi. Due si arrendettero, tre arsero. Si disperarono gli Americani. Posto fuoco ai Forti, ai mulini, ai battelli, e guastato ciò che ardere non potevano, fuggirono alla spezzata, e precipitosamente pel Wood-creek, ricoverandosi al Forte Anna. Gravissima fu la perdita loro; conciossiachè i battelli fossero carichi di bagaglie e di munizioni troppo necessarie al sostentamento loro, od all'esercizio della guerrae

Në migliore era la condizione di quelle genti, che i ritiravano per la via di terra. Era la vanguardia condotta da Saint-Clair pervenuta a Castelbowa, distante a trenta miglia da Ticonderoga, e a dodici da Skeenesborough; la dietroguardia, sotto gli ordini dei colonnelli Warner e Francis, s'era fermata la notte de'sei in Hubbardton a sei miglia più sotto di Castelbown verso Ticonderoga. Alle cinque della mattina dei sette arrivavano a furia le genti inglesi condotte da Frazer. Occupavano gli Americani un forte loogo, e facevano sembiante di volersi difendere. Frazer, ancora che inferiore di forze, e confidatosi molto nel vaciore de'suoi, sperando fosse vicino il soccorso di Rei-

An. desel, e temendo, se indugiasse, si difilassero gl'inidi C. mici, non esitò punto a dar dentro. La battaglia fu 1777 lunga e sanguinosa. Gli Americani condotti e confortati da Capi valorosi menavano le mani aspramente. Gl'Inglesi combattevano anch'essi con molta ostinazione. Vi furono molte inondazioni dal cacciar degli uni, e dal rincacciar degli altri. Gl'Inglesi incominciavano a balenare, e si disordinavano. Ma i Capi di nuovo gli rannodavano. Davan mano alle baionette, e con molta foga si avventavano contro gli Americani. Questa cominciavano a rompersi. In questo forte punto sopraggiungeva Reidesel colla testa della sua colonna composta di corridori e d'alcuni granatieri. Senza metter tempo iu mezzo gli conduceva alla battaglia. Gli Americani sopraffatti dal numero si diedero da ogni parte alla fuga, abbandouando Francis, il quale combattendo valorosamente mori. Lasciarono sul campo dugento soldati uccisi con molti uffiziali. I prigionieri furono altrettanti o più, tra i quali il colonnello flale Si credette, i feriti aver sommato a beu seicento, tra i quali molti miserabilmente perirono nelle S selve privi di ogni soccorso. Dei Regi morirono o furono feriti meglio che cento ottanta Avute Saint-Clair le novelle della rotta del Warner, e sentiti anche da un uffiziale delle bastarde, arrivato in quel punto, i disastri di Skeenesborough, temendo, non gli sosse tagliato il ritorno al Forte Anna, si voltò con gran rattezza a sinistra, inselvandosi; incerto, se dovesse ripararsi nella Nuova-Inghilterra ene'luoghi superiori del Connecticut, od al Forte Edoardo. Ma raccozzatosi due giorni dopo a Manchester colle restanti genti di Warner, e raccolti i fuggiaschi s'incamminò al Forte Edoardo per ivi congiungersi col

Generale Schuyler.

Mentre queste cose si facevano sulla sinistra, i cia- Ax. pitani inglesi determinavanodi cacciargli Americani di C. dal Forte Anna posto più in su verso le fonti del Wood - 1777 creek. Vi mandarono a questo fine il colonello Hill da Skeenesborough, e peratutarlo nella sua mossa faticarono con agni industria di far passare i battelli sopra le cascate di Skeenesborough, affine di poter assalire il Forte auche per la via dell'acqua. Sentendo poi che gli Americani vi stavano dentro molto grossi, mandarono in soccorso dell'Hill il brigadier Powell con due reggimenti. Il colonello americano Long, scampato dall'eccidio delle navi con molti dei suoi, comandava al presidio del Forte Anna. Avuto lingua, che i nemici s'approssimavano, saltò fuori, e corse molto gagliardo contro gl'Inglesi. Si difendevano questi animosamente. Già gli Americani gli accerchiavano. In tanto pericolo Hill ordinava a' suoi, pigliassero tosto un luogo più forte. La qual cosa eseguirono in mezzo gli spessi e forti assalti dei Repubblicani con molto ordine e coraggio. Sostenevano la carica con mirabile costanza; gli Americani instavano ferocemente. Il conflitto durava già ben due ore, e pendeva incerta la vittoria. Ma gli Americani udivano in questo punto le grida terribili dei Barbari che si avvicinavano; e saputo altresì, che già erano vicine le schiere di Powell, abbandonatisi, si ritirarono al Forte Anna Ne qui credendosi sicuri, arsa prima e distrutta ogui cosa, si ricoverarono al Forte Edoardo, posto sul fiume del Nort. Già si trovava in questo luogo Schuyler, ed il giorno dodeci vi arrivò Saint-Clair colle reliquie del presidio di Ticonderoga. Nè si potrebbero si di leggieri descrivere le fatiche e gli stenti, ch'ebbero queste genti a sopportare per la mancanza delle provvisioni e delle ve-

isteu Esterni

An stimenta, e pei tempi avversi nel cammin loro da di C. Casteltown sino al Forte Edoardo. Quivi dopo l'ar-1777 rivo del Long e del Saint-Clair, siccome dei fuggiaschi, che arrivavano alla spezzata, sommavano le genti americane a poco più di quattromila soldati . incluse le milizie. Difettavano di ogni bisognevole. e aucor più di coraggio, sconfortate dalle recenti scon fitte. Perdettero gli Americani in tutte le descritte fazioni cento vent'otto pezzi di artiglierie con una quantità maravigliosa di munizioni da bocca e da guerra, e particolarmente di farine, che furon trovate in Ticonderoga e nel monte Independenza. Tutta la contrada all'intorno poi si era grandemente impaurita a tante disgrazie, e gli uomini cercavano generalmente piuttosto di provvedere alla propria sicurezza, che non a correre in aiuto della pericolante

patria. 152 (In cosi grave frangente Schuyler non ometteva nisanna di quelle diligenze, che ad un buon capitano e ad un ottimo cittadino si appartenevano. Già si era, quaudo il nemico s'ingrossava a Skeenesborough, ingegnatod'interrompere con ogni sorta d'impedimenti la navigazione del Wood-creek da quel luogo sino al Forte Anna, dove cessa il medesimo di esser navigabi-, le. Dal Forte Anna poi sino a quel d'Edoardo (distanza non maggiore di sedici miglia) la contrada è di per se stessa orribilmente aspra, deserta e selvaggia; il suolo rotto ed ineguale tramezzato da spessi torrenti, e da profonde e larghe paludi. Non mancava Schuyler di render per arte ancor più difficile al nemico quel passaggio, che la natura stessa pareva aver voluto con ogni maniera di più gravi ostacoli proibire. Faceva tagliate, guastava i sentieri, rompeva i ponti, atterrava spessi alberi e grossi, e gli collocava di lungo e di

traverso coi rami intralciati qua e là nei luoghi di Ax passo, sicchè quella solitudine già di per se stessa tan-di C. to orrida, era diventata pressochè impenetrabile. Nè 1777 qui si ristava l'industria del Generale americano. Faceva sgomberare a luoghi più lontani il bestiame, e dal Forte Giorgio trasportar all'Edoardo a molta fretta le munizioni e le bagaglie, delle quali le sue genti sì fattamente abbisognavano, ed acciò non venissero in mano del nemico. Instava poscia caldamente, perchè si mandassero a congiungersi con lui tutti i reggimenti di stanziali, che nelle vicine provincie si ritrovavano; e faceva spesse e forti chiamate alle bande paesane della nuova-Inghilterra, e della Nuova-Jorck. Nelle vicinanze poi del Forte Edoardo e della città di Albania nulla lasciava d'intentato per far genti; nel che faceva molto frutto, avendo egli presso quei popoli grandissima dependenza. Finalmente per ritardar il nemico pensava di dargli gelosia sul suo fianco sinistro; e perciò mandò il colonello Warner col suo reggimento ad alloggiar nello Stato di Vermont, comandandogli, facesse correrie verso Ticonderoga, e raccogliesse le milizie del paese. Brevemente attese Schuyler per ogni verso adattraversar il cammino all'inimico, ed a difficultargli l'impresa.

Mentre in tal modo si travagliava dalla parte degli Americani, per tenere il nemico ni passi ni su quel luoglia spri e selvaggi, si arrestava Burgoynea Skee-uesborugh, sia per la difficoltà dei luoglii, sia per a pettare giungessero le tende, le bagaglie, le artiglierie ele vettovaglie colanto necessarie, prima d'ingolfarsi in quelle catapecchie disabitate. A questo tempoerano il Burgoniani talmente ordinati, che la dritta occupava i poggi di Skeenesborough, avendo sull'estremită del-

Ax. l'ala le genti d'armi del Reidesel, la sinistra compodi C. sta di Brunswicchesi alloggiava sulla riviera di Castel-1777 town , la brigata di Frazer forma va la battaglia tra l'una e l'altr'ala. Il reggimento degli Essiani di Hanau. stanziava alla testa dell'East-creek per proteggere contro le correrie del Warner il campo di Casteltown ,ed ibattellisul Wood-creek. Silavorava intanto indefessamente a torvia gli ostacoli su di questa fiumana . e così ancora delle strade per al Forte Anna. L'intendimento di Burgoyne era, che il grosso dell' esercito, traversata la solitudine del Forte Anna, si recasse al Forte Edoardo, mentre un'altra banda da Ticonderoga, presa la via del lago Giorgio, ed impadronitasi del Forte di questo nome , ch'è piantato all'estremità superiore di quello, venisse ad accozzarsi al Forte Edoardo. Acquistato il forte Giorgio, gli arnesi da guerra e le munizioni devevano condursi per la via del lago di questo nome, essendovi la navigazione più facile e più spedita, che per il Wood-creek, ed avendovi una carreggiata dal Forte medesimo sino a quello d'Edoardo. Così si travagliava da ambe le parti, gl'Inglesi credendosi sicuri della vittoria, gli Americani con poca speranza di miglior fortuna.

(La vittoria di Ticonderoga , ed iseguenti prosperi successi di Burgoyne, siccome riempirono di stupore ed is pavento le provincie americane, così a somma allegrezza commossero generalmente i popoli della Gran-Brettagna. Delle quali cose, come prima vi si obbe notizia, se ne fecero grandi feste e rallegramenti in Corte, ed appotutticoloro, che la illimitata soggezione dell' America desideravano. Già tutti formavano tra se altissimi concetti, e credevano la vittoria certa, il fine della guerra vicino. Riputavasi, esser cosa impossibile, gli Americani si riavessero, non solo

per le gravi perdite d'uomini, d'armi e di munizioni, che fatte avevano, ma eziandio per quelle del corag- di C. gio e della riputazione, che nelle guerre altrettanto 1777 giovano, e forse più delle armi stesse. Quindi le antiche note di codardia si rannovella vano dai nemiciloro ed i parziali stessi molto rimettevano della estimazione loro verso i coloni. Poco mancava, non gli sentenziassero indegni di difendere quella libertà, della quale tanto si gloriavano. I Ministri si facevano belli de' lieti eventi, ed andavano empiendosene la bocca per tutta la Corte. Tutti gli lodavano; chianiavasi la . loro ostinazione, costanza; i disegni, che temerari parevano, ora pieni di prudenza stati essere stimavansi ; e la pertinacia loro a non volere dar udienza a nissuna proposta di composizione, avvisavasi essere stata lodevole gelosia degl'interessi del Regno. Essendo stati i consigli guerreschi dei Ministri favoriti da successi tanto felici, anche la maggior parte di coloro ch' erano fin là stati autori di concordia, spiegavano tutte le vele al vento si prospero della fortuita , e parevano desiderar meglio la sottomessione, che l'

Ma in america la perdita dei laghi e di quella Forlezza, che si riputavano le sicure chiavi degli Stati Uniti, fu tenuta altrettanto più grave, ch'ella era inaspettata; poichè i popoli universalmente, il Conpresso, ed il Generale Washington medesimo si erano dati a credere, che l'esercito britannico del Canada fosse più debole, e quello di Schuyler più gagliardo di quello ch'erano veramente. Avvisavano unassimamente, che col presidio lasciato in Ticonderoga, quella Portezza fosse posta in sicuro stato. S' incominciò a lacerar la fama degli uffiziali dell'esercito del Nort, ma soprattutto di Saint-Clair. Lo

An. stesso Schuyler, esperto capitano però e citta dino di C. integerrimo, il quale se già da lungo tempo serviva , 1777 da lungo tempo ancora non gradiva, non andò esente dalle maldicenze. Quelle lingue serpentine, massimamente della Nuova-Inghilterra, che come amico ai Jorchesi non lo amavano, lo laceravano aspramente. Il congresso per onor delle armi sue, e per soddisfar ai popoli decretò, si ricercasse la condotta degli uffiziali, e si mandassero loro incontanente gli scambi. Fatta la ricerca, furono assoluti; gli scambi sospesi per intercessione di Washington. Ma una cosa, che dee far non poca maraviglia, questa si è, che in tanta malvagità della fortuna, nissuna inclinazione si manifestasse tra gli Americani per calare agli accordi. Nissun Maestrato nicchiò; fra i particolari nissuno, o pochi, e questi la maggior parte persone rigettate, e uomini di scarriera.

Intanto il Congresso temendo, che le infauste novelle, arrivate che fusero in Europa, nuocessero a quelle praticine, che già si erano introdotte all Corte di Francia, e riguardando più, come si suol fare, all' interesse della propria cause, che all'onore de 'suoi capitani, pretendendo colore di viltà e d'im perizia in Saint-Clair alla vertità delle cose, aveva mandato speditamente dicendo a 'suoi mandatari, andassero insinuando, che tutta la colpa era dique llo, il quale con cinquemila uomini di presidio fornitissimi diogni cosa non aveva saputo difendere una Fortezza quasi inespugnabile. Che del rimanente stavano essi forti, ed ogni studio ponevano nel riparrae si sofferti dami.

Washington, il quale in questo così gran sinistro dimostrò, come in tutti i precedenti, uua grande costanza, era tutto intento a'rimedi, ed a fermare lo stato della tremante Repubblica, rinforzando e provve dendo l'esercito di Schuyler. Le artiglierie e le munizioni si spedivano dal Massacciusset. Il Generale di C. Lincoln, uomo di molta dependenza utella Nuova-<sup>177</sup> Ingbilterra, vi fu mandato per far correr auto le insegne le milisite. Arnold accorreva autol: esso, e speravasi, che l'ardir suo fosse per ispirar nuovo ardire alle scoraggiate genti. Il colonnello Morgan, uomo, come abbiam veduto, di simisurato valore, vi si avvisva col suo reggimento di cavalleggieri. Tutti questi modi, siccome opportunamente ritrovati, così anche efficacemente usati, operavano i soliti effetti. Gli Americani ripigliavano grado grado il coraggio; e l'esercito si andava ingrossando.

i 5 In questo mezzo tempo Burgoyne con somma contenzione si affaticava nell'aprir la via dal Forte Anna al Forte Edoardo. E contuttoche tutto l'esercito con grandissimo ardore si adoperasse in questa bisogna, i progressi che si facevano, erano molto tardi. Tanti erano gl'impedimenti, che la natura e l'arte avevano fra pposti. Oltreche e faceva di mestiero ripulir le strade dagli alberi atterrati, bisognò ancora edificare da quarantotto ponti tutti nuovi, e rassettarne de'vecchi. Tanto penò l'esercito a valicar questo piccolo spazio, che non potè toccare le rive dell'Hudson nelle vicinanze del Forte Edoardo, se non il di 30 di luglio. Gli Americani, sia perchè erano troppo deboli a poter resistere, sia perchè il Forte Edoardo era piuttosto una rovina inutile, che un difendevole riparo, e sia finalmente perchè temevano, che il colounello Saint-Leger, superato il Forte Stauwix, non scendesse per la sinistra riva del fiume dei Moacchi sino all'Hudson, e così tagliasse loro la via al ritorno, si ritirarono più sotto a Still-water, dove attendevano a fortificarsi. Nel medesimo tempo abbandonarono il

170
AN. Forte Giorgio, arse prima tutus le navi, che tenevano di C. sul lago dello atesso nome, e rotta in vari looghi la 1777 carreggiata, che da quello guida al Forte Edoardo. In tal modo la via da Ticonderoga pel lago sino a questo Forte diventò affatto libera dalla presenza dei Repubblicani. Gl'Inglesi giunti sulle rive dell'Hadson, evi ato le sue acque, le quali erano state per tanto tempo l'oggetto delle speranze lore, e per arrivarealla quali tante fatiche sopportate avevano, e tanti pericoli corsi, si rullegrarono grandissimamente, e già si promettevano tutte le cose prospere dalla fortuna.

Ma, non ostanticosì liete speranze, incominciarono a provare molte e gravi difficoltà. Tutta la contrada all'incontroera nimichevole, e le vettovaglie si potevano solo trarre da Ticonderoga. Quindi è, che l'esercito britannico dai trenta di luglio sino ai quindici d'agosto tutto fu intento, ed ogui opera usò per far venir i battelli, le provvisioni e le munizioni dal Forte Giorgio sino al primo luogo navigabile dell'Hudson, ch' era una distanza di circa diciotto miglia. L'impresa era difficile; ne il fruttoche vi si faceva dentro, francava la fatica ed il tempo che vi si spendevano. La strada era rotta in diversi luoghi, e non vi si poteva passare, se prima non si rassettasse. De cavalli che si aspettavano, appena ne fosse arrivato un terzo. De" buoia malostento se n'erano potuti raccorre cinquanla paia. Grosse e continue pioggie avevano accresciuto le difficoltà. Launde avvenne, che malgrado tutta la diligenza che si usava, appena che si fossero potute procurar le vettovaglie pel logorar giornali ero dell'esercito, non che per far riposte, acciocchè potesse procedere più oltre. Addi quindici non si avevano in canova provvisioni che per quattro giorni, e dieci battelli nell'Hudson.

Molto ed acerbamente fu biasimato Burgovne per \_\_\_\_ - causa degl' indugi operati prima pel passaggio pei de- An. serti del Forte Anna, e poscia per la difficultà delle di C. vettovaglie nelle stanze del Forte Edoardo. Allegarono, che invece di andarsi ad intricare in quei deserti avrebbe dovuto , dopo occupato Skeenesborough, e sbaragliato tutto l'esercito nemico, ritorparsene rattamente pel Wood-creek a Ticonderoga; di là imbarcar di nuovo le genti sul lago Giorgio, procedere al Forte di questo nome, e, presolo, incamminarsi spedito e pronto per lo stradone carrozzabile al Forte Edoardo. Sarebbousi, opinarono, in tal modo precipitati gl'indugi, i quali, se riuscirono pregiudiziali all'esercito britannico, furono di altrettanto vantaggio cagione agli Americani. Sarebbesi, continuarono, l'esercito insignorito di Albania, prima che i nemici avessero potuto raccorre il fiato. Si giustificava però Burgoyne con dire, che l' indietreggiare in mezzo al corso della vittoria avrebbe scemato l'animo a suoi, e datone ai nemici : che questi avrebbero fatto testa nel forte Giorgio, ed intanto rotto la strada per al forte Eduardo; che passando, come fece, per le solitudini del Forte Anna, oltrechè si avvezzarono i soldati alla guerra intricata delle selve , si obbligarono i nemici a votar di piano il Forte Giorgio, e che avendo già una strada aperta, si doveva sperare, non guasterebbero quell' altra, di cui si tratta; che le navi, che si sarebbero dovote usare pel trasporto delle genti sopra il lago Giorgio, si erano potute adoperare pel trasporto delle bagaglie, armi, e munizioni. Mostrava finalmente, che l'avere anteposta la via sulla sinistra a quella sulla dritta pel lago Giorgio gli aveva fatto abilità di mandare a mano stanca un buon polso di

 $T \cdot IV$ .

A.N. genti sotto gli ordini del Generale Reidesel, perchè di C. tenessero in gelosia il Connecticut, e tutta la contra-

Quale di questo sia la verità, Schuyler molto acconciamente si giovà di tidi soprastamenti. Giì alcuni colonuelli di stanziali erano da Peek's-hill arrivati al campo, el emilisie della Nuova-Inghilterra, quantunque corressea que di la stagione delle messi, stormeggiavano da ogni parte, ed andavano a congiungersi coll' serviti o prucipale; in guisa che, se questi non era ancora abile ad offendere, poteva almeno sperare, occupati i luoghi forti, di difendersi convenerolmente.

In questo mezzo ebbe Burgoyne le novelle, che il colonello Saint-Leger colle sue genti d'ordinanza , ed una buona torma d'Indiani per la via del lago Oneida era venuto da Oswego nella contrada dei Moacchi, e che di già oppugnava il Forte Stanwix. Prese tosto speranza, che gli si potessa aprir la strada a qualche buon successo. Perchè, se l'esercito americano, che lo fronteggiava, corresse su pel fiume Moacco per andar in soccorso del Forte, in tal caso rimaneva agl'Inglesi aperto l'adito sino ad Albania, e si otteneva il finale intento. Oltredichè, se Saint-Leger ne andasse colla vittoria, le genti americane trovate si sarebbero tra due eserciti regi, quello di Saint-Leger da testa, e quello di Burgoyne da coda. Se per lo contrario i Repubblicani si consigliassero, abbandonato il presidio del Forte Stanwix alle sue proprie forze, di ritirarsi in Albania, in questo secondo caso tutta la contrada dei Moacchi sarebbe venuta in poter degl' Inglesi, e questi avrebbero fatto la congiunzione loro colle genti del Saint-Leger. Ingrossato allora l'esercito, e vettovagliato dai Moacchi avrebbe facilmente potuto pro- An. cedere più oltre. Dal che doveva nascere , o che il di C. nemico combatterebbe una battaglia campale, e non si 1777 dubitava della vittoria; o sarebbesi grado grado ritratto ai luoghi più bassi; ed in questo modo gl'Inglesi si sarebbero fatti padroni della città di Albania. Ma se il disegno di spingersi avanti era molto opportuno, nou era meno pieno didifficoltà pel difetto delle vettovaglie. Il qual difetto sarebbe anche diventato maggior in proporzione che l'esercito si allontanerebbe dailaghidai quali esse vettovaglie si traevano. Avrebbesi di vantaggio dovuto far venire con grosse scorte, ed ordinar una lunga tela di guardie per preservarle dai subiti assalti del nemico. La qual cosa non si poteva ottenere senza assottigliar con evidente pericolo l'esercito già di perse stesso non troppo gagliardo. Voltò adunque Burgoyne il pensiero a far procaccio di vettovaglie in altro modo, senza del che il disegno non si poteva a patto nessuno mandar ad effetto. Sapeva egli, che i nemici avevano ammassato una gran quantità di biade e di grascie, siccome pure un notabile carreggio ad una terra chiamata Benuington, posta tra i due rami, che poscia uniti formano il fiume Hosick. Giaceella a venti miglia distante dal finine del Nort. Quivi si conducevano altresì grossi branchi per uso del campo repubblicano, i quali venivano dalla Nuova-Inghilterra per le parti superiori del Connecticut, e poscia per le contrade del Vermont. Da Beuningtonsì mandavano secondo il bisogno alle diverse parti dell'esercito. La terra poi era guardata soltanto da alcune bande di milizie di numero incerto; imperciocchè ora andavano, ora venivano, secondo che la propria volontà loro le aggirava. Sebbene la distanza dal campo di Burgoyne a Bennington fosse di cencin-

mining your prompt grant promise

quanta miglia, ciò non di meno considerato, che il di C. paese all'intorno, il quale Reidesel già aveva cavalcato, 1777 si era di mostrato anzi quieto che no, e bene inclinato all'obbedienza, spinto eziandio da una insuperabile necesità, ed avidissimo di gloria, non disperò il capitano britannico di potere con una improvvisa correria arrivare a Bennington, sorprendervi, e portar via sul carreggio del nemico le munizioni. Fatta la risoluzione, ne fu data la cura al Luogotenente colonello Baum, uno de più riputati capitani tedeschi. che si avesse l'esercito, e molto capace in questa maniera di guerreggiare, scorrazzando il paese nemico. Lo accompagnarono alla fazione da cinquecento soldati dugento uomini d'armi a piè di Reidesel, i corridori del Frazer, i volontari del Canadà, una parte dei Provinciali molto pratichi dei luoghi che seguivano le bandicre britanniche, e ben cento Indiani. Seguitavano due pezzi d'artiglierie da campo. Nel medesimo tempo il Luogotenente colonello Breymann col suo reggimento di Brunswicchesi andò a pigliar gli alloggiamenti più sotto verso Bennington sul Bratten-hill, a fine di essere in grado di scorrere, ove d'uopo sosse, a Baum. Le instruzioni, che questi ebbe da Burgovne, erano molto accomodate; usasse grandissima cautela nel pigliar i posti; facesse diligentemente esplorare la contrada dagl' Indiani verso l' Otter-creek ed il fiumedel Connecticut. Non lasciasse scorrazzar gli uomiui d'armi, ma sempre gli tenesse raccolti; facesse marciar gli armati al la leggiera da fronte ed alla coda, per non dar dentro agli agguati; non tentasse zusse dubbie, se il nemico gli venisse all'incontro molto grosso; pigliasse un buon posto, e vi si fortificasse; desse voce, che tutto l'esercito voleva passare nel Connecticut; in fine venisso a ricongiungersi con esso lui in Albania. Per dar poi  $\frac{1}{AN}$ , gelosia all'esercito menico, etenerlo a bada durante di C. la fazione, Burgoyne mosse tutto l'esercito all'ingiù 1777, sulla sinistra riva dell'Hudson, ed a ndò a por gli alloggiamenti di rincontro a Saratoga. Fatto anche un ponte di foderi, fe passare a questa terra le genti più spedite, e faceva le viste, come se tutto l'esercito valicar dovesse per andare ad affrontar il nemico, che stava tuttavia nel suo campo di Still-Water.

Ordito, nel modo che abbiam detto, il disegno, procedeva Baum con eguali prestezza e canlela ad esegnirlo. Incontrava a prima giunta una masnada nemica, che faceva la scorta ad un branco, ed a certa quantità di munizioni. Gl'intraprendeva, e mandava al campo. Ora quivi incominciò a manifestarsi quella mala fortuna, che già tanto aveva ritardato l'esercito reale. Tal era la mancanza delle bestie da tiro e da soma, e tanto si trovarono pei cattivi tempi sdrucciolenti e rotte le strade, che Baum non potette, se non molto lentamente procedere verso il luogo, al quale si avviava. Ebbe perciò il nemico, che stava attento in Bennington, tostano avviso del suo arrivare. Comandava in questa terra il colonnello Starke testè arrivatovi colle bande paesane, che aveva messo insieme nel Nuovo-Hampshire. Mandò rattamente dicendo a Warner, il quale col suo reggimento, dopo la rotta di Hubbardton, era venuto ad alloggiare in Manchester, venisse a raggiugnerlo. Tutte queste genti con alcune milizie dei contorni sommavano a circa due migliaia di soldati. Udito, che il nemico si avvicinava, aveva Starke spedito avanti a sopravvedere il colonnello Gregg, credendo dapprima, fosse solamente una torma d'Indiani che corresse il paese. Ma veduto, ch'erano gli stanziali, si ritirava alli allog-

155

GUERRA AMERICANA Ar giamenti principale di Bennington. Baum avendo adi C. vuto lingua, che il nemico era tanto forte, che stato 1777 sarebbe temerario consiglio l'assaltarlo, mandò tostamente a Breyman, informandolo del pericolo, e corresse in aiuto. Egli intanto pigliato un forte posto presso Santcoick-mills sulle rive del Wallon-creek. ossia Rivodelle valli a quattro miglia distante da Bennington, si affortificava. Ma Starke, volendo prevenir la congiunzione della squadra di Breyman, si determinò ad assaltarlo. Trasse per tanto le sue genti fuor i di Bennington la mattina dei sedici d'agosto; le divideva in parecchie schiere, perchè accerchiassero ed assalissero da tutte le partiglialloggiamenti di Baum. Mentre eseguivano i comandamenti del capitano, e già erano pervenute a veggente del nemico, questi sì persuadeva tuttora, fossero Leali, che venissero in soccorso suo; essendochè vi erano con Baum molti fuorusciti, i quali operavano in modo, ch' egli più uso a far le guerre, che a queste aggirandole civili prestasse fede alle solite baie e vane credenze loro-Ma accortosi finalmente dell'errore si difendeva molto gagliardamente. Talera però la foga ed il numero degli Americani, che non potette lungamente sostenergli, e già, superati tutti gli ostacoli, e presi i due cannoni, entravano da ogni parte negli alloggiamenti. Gl'Indiani, i Canadesi, ed i corridori inglesi spulezzando qua e là, come meglio veniva loro, s'inselvarono. Solo gli nomini d'armi tedeschi ostinati si attestarono, e fieramente menavano le mani. Venute lor meno le munizioni, fatto un puntone, Baum il primo, si misero a tracollo a furia di spadate do v' era maggiore la pesta dei repubblicani. Ma invano si affaticavano, oppressi tosto dalla moltitudine de'

nemici. Molti rimasero uccisi; i sopravviventi, tra i

quali lo stesso Baum gravemente ferito, si arresero An. a prigionieri di guerra. di C.

Intanto Breyman si era mosso verso Bennington '777 in soccorso de'suoi; ed avvengadiochè fosse partito molto per tempo la mattina dei quindici, che avesse marciato senza mai ristarsi, e la distanza non fosse oltre le ventiquattro miglia, ciò non di meno tauti e sì gravi furono gl'impedimenti, che incontrò per causa della malvagità delle strade, rendute aucor più difficili dalle continue piogge, dalla scarsezza dei cavalli, e dal traino delle artiglierie, che stette un pezzo a potere sfangare, e non potette arrivare presso il campo di Baum, se non dopo che la fortuna s'era già del tutto inclinata a favor degli Americani. S'aggiunse, che non ebbe avviso a tempo, che già si combattesse, ed allora solamente ebbe le novelle dell'evento della battaglia, quando i fuggiaschi gliele riportarono. Giugneva alle quattro dopo mezzodi agli alloggiamenti di Baum, dove in luogo degli amici, che il ricevessero, trovò i nemici, che lo assaltarono. Malgrado la stanchezza de'suoi, si difendette molto risolutamente. È siccome molti fra le milizie provinciali si eran recati in sull'abbottinare, le cose audavano molto strette, e si correva pericolo, non acquistasse Breyman quello, che aveva perduto Baum. Già aveva cacciato i repubblicani da parecchi posti, che pigliati avevano sui colli, ed aspramente serrava il nemico, che malagevolmente teneva la puntaglia. Ma non corrisposero a questi primi principi gli altri successi; poichè sopraggiunse in questo punto Warner col suo reggimento di stanziali, che, con gran furia premendo addosso agl'Inglesi ed ai Tedeschi incalzanti, rinfrescava la battaglia più feroce che prima; e le milizie, che ritornavano dalla busca, sentito

15 9

il romore, si rannodavano. Stette gran pezza, e sino di C. all'imbrunire dubbia la vittoria, combattendo in fa-1777 vore degli uni il valore e la disciplina, in favore degli altri il numero ed il furore. Finalmente i soldati di Breyman sopraffatti dalla folla dei nemici, consumate tutte le munizioni, e perdute due bocche da fuoco, che con incredibile fatica avevano condotte, cominciarono a barellare, poscia a piegare. Abbandonato finalmente del tutto il campo di battaglia, e lasciate in sulla furia del partire in poter del vincitore tutte le bagaglie, un migliaio di archibusi, e da novecento armi bianche, usarono la oscurità della notte per ritirarsi. Perdettero i Reali in questi due fatti settecento soldati, la maggior parte prigionieri. forse dugento uccisi. La perdita dei repubblicani fu di poca importanza. Il Congresso rende pubbliche grazie al colonnello Starke ed alle milizie, che combattettero in queste giornate. Starke fu eletto a Brigadier generale. Dalla parte dei Moncchi le cose inglesi succedevano

sulle prime assai prosperamente. A veva il colonnello Saint-Leger posto il campo sotto le mura del Forte Stanwix agli tre d'agosto: Guidava da ottocento nomini tra Inglesi, Lanzi, Canadesi e Leali americani. Seguivanouna moltitudine d'Indiani colle femmine loro, econ molta ragazzaglia, vaghi più dell'uccidere e dell'abbottinare, che dell'assediare Fortezze. Fatta la chiamata al colonnello Gausevoort, rispondeva questi, volersi difendere sino allo stremo. Vedute queste cose, e conoscendo benissimo, di quanta importanza fosse il mantener quel Forte nell'obbedienza della lega, il Generale Harkimer, uomo di grande autorità nella contea di Tryon, aveva fattoun'accolta di soldati di milizia, e marciava speditamente in soccorso del Gau-

sevoort. Mandavagli dicendo dal suo campo di Erisca, distante a sei miglia dal Forte, che gli sei si sarebbe di C. spinto avantı, e fatto ogni sforzo per congiungersi col 1779 presidio. Gausevoort commetteva al Luogotenente colonnello Willet, saltasse fuori per assaltar gli alloggiamenti inglesi, e ciò per dar favore al tentativo dell'Harkimer. Ma il capitano inglese accorgendosi 1777 di quanto pericolo fosse l'aspettare l'inimico negli alloggiamenti, e massimamente conoscendo, quanto gl'Indiani fossero più atti all'offendere che al difendersi, mandava ad incontrar le genti americane il colonnello Giovanni Johnson con una parte dei regolari e cogl' Indiani. Marciava Harkimer molto negligentemente senza mandare avanti speculatori nè feritori alla leggiera sui fianchi ; cosa che dee far maraviglia, non potendo essergli nascoso, quanto il paese fosse atto alle insidie, e quantogl' Indiani fossero destri a scorrere in masnade, a dar gangheri, ed a porre agguati. Fu loro invero offerta la occasione di far una celata, dalla quale nacque il quasi totale eccidio delle genti dell'Harkimer. S'appiattarono gl' Indiani con alcuni regolari nelle selve vicine alla strada, per la quale quelle camminavano, e tostochè furono oltrepassate, saltaron fuori con molta furia, e le soprassalirono alle spalle, mentre che a tutt'altro pensavano fuori che a questo. Fatte le prime scariche cogli archibusi, si avventarono gl' Indiani coi coltelli, e con molta crudeltà ammazzarono i contrastanti e gli arrendentisi. Gli Americani giunti in tal modo alla schiaccia si disordinarono. La strage fu grande; e l'orribile presenza dei Barbari accresceva terrore alla cosa. I Repubblicani oppressi da sì subita rovina si riebbero per altro finalmente, e, fatto un puntone, riuscirono ad un luogo forte, nel quale at-

Ax testati si difendevano. Nonostante sarebbero stati dal di C. numero e dalla furia del nemico sopraffatti, se non 1777 che, avuto questi avviso dell'improvviso assalto dato al campo dal Willet, si ritirò. Morirono da quattrocento Americani, tra i quali lo stesso Harkimer e molti uomini d'autorità nella provincia, con parecchi che tenevano i principali maestrati. La qual cosa diè speranza ai Reali, che si sarebbe di breve spenta la ribellione. La vittoria però non fu senza sangue dalla parte loro. Alcuni fra i regolari morirono. Degl'Indiani mancarono da sessanta tra morti e feriti. tra i quali parecchi caporioni e guerrieri più riputati. E pare eziandio, che nel calore e nell'inviluppamento della mischia alcum Indiani siano stati feriti dui regolari del Johnson. Perilchè questa gente indisciplinata ed intrattabile, pronta al sospetto, e feroce di natura, nè avvezza a trovere si duri incontri, s'inritrosi, ed Inferoci di vantaggio. Quindi è, che fecero prima con bestiale immanità un orribile beccheria de prigionieri, e poi diffidantisi e renitenti, ai comandamenti dei Capi non obbedivano, siccliè più ingombro recavano e pericolo, che forza e sicurezza all'esercito.

Intanto Willet saltato fuori dal Forte aveva assalito con eguali industria e valore gl'Inglesi negli alloggiamenti loro, ed a prima giunta molti ne uccise, altri cacciò nelle selve, alcuni nel fiume. Ma solo essendo venuto per fia diversione in favore d' Harkimer, ottenuto l'intento, si ritrasse di nuovo alle mura, portando seco a trionfo caldaie, coltrici, moschetti, pelli di fiere da latir armesi, o necessari all'uso della guerra, otenuti cari dagl' Indiani. Vollero i nemici tagliargli il ritorno al forte, e fecero un'imboscata. Ma egli, che stava vigilante, gli com-

161

16

battè, e fe star lontani a furia di archibusate e di Art. cannonate a scaglia. Arrivò dentro sano e salvo con di C. tutti i suoi; e per trofoe ammontò le armi e le ba-1798 gaglie conquistate sotto lo stendardo Americano, che aventolava sulle creste della Fortezza. Poco dopo tenò con un altro compagno, chianato Suckewell felicemente un'assai più pericolosa fazione. Passarono di notte tempo per gli allogiamenti del nemico, e non rimanendosi al grave pericolo che correvano nè alla crudeltà dei selvaggi, riuscirono alla larga. Nascoudendosi secondo il bisogno nelle profondeselve e nelle paludi corsero il passe per levare genti in aiuto del Forte; azione magnanima, e da non esser mai senza molta lode ricordata.

/ / Il colonnello Saint-Leger, volendo usare la vittoria avuta sull'Harkimer, sotto speranza che ne fosse la guernigione sbigottita, intimò la resa al consandante del Forte, prima con parole per mezzo del Colonnello Butler, poscia per iscrittura. Parlò della totale distruzione degli amici loro, dell'impossibilità all'ottener soccorso, della disperazion delle cose. Aggiunse, che Burgoyne, superate e disperse tutte le genti americane, stava ora in Albania ricevendo le promesse di soggezione e di fedeltà dei popoli circonvicini. Molto magnificò e le proprie forze, e quelle di Burgoyne. Annunziò, che , se venissero a patti, sarebbero verso il presidio tutti quei modi uvati, coi quali soglionsi delle civili nazioni trattare i vinti. Ma, se si volesse iu uua ostinata ed inutile difesa persistere, sarebbero non solo i soldati del presidio diventati vittima alla bestial rabbia degl' Indiani, che già a mala pena poteva freuare; ma aucora ogni anima vivente, o uomini, o donne, o vecchi, o fauciulli, o infermi, o sani che si fosAn. sero, stati sarebbero senza alcuna compassione scardi G pellati e morti.

Rispose gravemente, e con molts costanza Gauservourt, che gli Stati uniti d'America dato gli avevano un guardia la Fortezza di Schuyler; che ad ogni rischio, e suo all'extremo spirito intendeva egli di volerla difendere; e che uno avez mai creduto, nie credeva dovere stare, uè curarsi agli effetti, che nascer potessero dall'adempimento del suo dovere. Aveva benissimo conosciuto, che, se il capitano Inglese avesse avuto forze sufficienti, avrebbe o fatto una modesta chiamata, od assoltato il Forte sesiza intrattenersi a fare una si bizzarra braveriis.

L'Inglese vedendo, che le insidie e le minaccie erano state senza frutto, volse tutti i suoi pensieri alla oppugnazione. Ma poco stante si accorse, che il Forte era e meglio munito, e meglio difeso di quanto si era persuaso. Sperimentò altresì, che le sue artiglierie non eran di tal portata a poter fare notabile danno da una certa distanza. Percio pigliò il partito di avvicinarsi colle trincee al forte, sicchè le artiglierie sar potessero sufficiente passata; ed in questo procedeva con grandissima diligenza. Intanto gl'Indiani e per le perdite fatte, e per esser caduti dalle speranze del depredare, ogni di diventavano più rotti, più precipitosi e più molesti. Ad ogni piè sospinto minacciavano di rubare, e poi di andarsene. Vennero in questo mentre le novelle al campo, che Arnold si avvicinava potente di numero, e con grandissima celerità. Il vero si era, che Schuyler, udito, che si combatteva il forte del suo nome, aveva spedito Arnold in soccorso con una brigata di stanziali sotto gli ordini del Generale Learned, a.-

Lambert Greek

quale si accostaron poi mille armati alla leggiera mandati da Gates. Procedeva Arnold colla consue-di C. ta audacia e celerità alla fazione, salendo per le ri-1777 ve del fiume Moacco. Giunto a mezza strada, avendo avuto avviso . che il Gausevoort era molto stretto dal nemico, e sapendo che niuna cosa tanto nuoce al tempo, quanto il tempo, lasciate indietro le genti di grave armatura, con novecento dei più lesti corse più che di passo al forte. Ebbero tosto gli Indiani, che stavano di continuo cogli orecchi levati, intenzione della cosa, sia dai loro, sia dalle spie mandate avanti a bello studio dall' Arnold, che molto la magnificavano. Al nome d' Arnold, e nella tempera, in cui già si trovavano, se si sgomentassero, nissuno il domandi. Sopraggiuuse loro addosso quell'altra novella, forse per l'affare di Benningtonn, che Burgoyne con tutto l'esercito era stato tagliato a pezzi. Non instettero più a soprastare. Si levarono a rotta per andarsene. S'affaticarono Saint.Leger e Johnson molto per incoraggiargli, e trattenergli , ora dicendo , che gli avrebbero condotti eglino stessi alla battaglia in compagnia delle miliori genti loro; che scegliessero essi medesimi il luogo del combattere; che ordinassero le mosse, come meglio piacesse e paresse loro. In ultimo chiamò Saint-Leger a parlamento i Capi loro, sperando che per l'autorità di questi, e per quella di Johnson, del Claws, e del Butler soprantendenti alle cose indiane da parte del Re, si sarebbero potuti trattenere, Ma mentre deliberavano, gli altri sbiettavano. Pochi rimasero, e minacciavan di peggio, se non si levava il campo. Dovettero gl'Inglesi cedere alla fortuna. Il di 22 agosto levarono l'assedio, ritirandosi verso il lago Oneida. Le tende, le munizioni, le artiglierie

163

vennero in poter della guernigione, la quale uscita di C. dal Forte die loro alla coda con grave danuo . Ma 1777 maggior pericolo sovrastava loro da parte dei feroci alleati, che non da quella de repubblicani. Mettevano gl'Indiani durante la ritirata, o per me'dire la fuga, a bottino le provvisioni dell'esercito e le robe dei soldati e degli uffiziali. Nè contenti a questo scannavano colle proprie baionette gli sbrancati. Non si potrebbe con degne parole descrivere la miserabilità di questa rotta, il danno, lo squallore e lo spavento della genti regie. Arrivarono finalmente sul lago, dove trovarono conforto e riposo. Saint-Leger se ne torno a Monreale, e poscia a Ticonderoga per andarsi a congiungere con Burgoyne. Arnold arrivò al Forte due di dopo, ch'era stato sciolto l'assedio. Quivi gli abbracciamenti e le allegrezze per la ricuperata libertà e per l'ottenuta vittoria furon senza fine tra i soldati del presidio e quei del soccorso.

Pei fatti di Benningtone del Forte Schuyler parveche la fortuna cominciasse a risguardar con lieto occhio le cose dell'America: e siccome riuscirono inaspettati ai repubblicani , poichè in tutto il corso di questa guerra canadese, dopo l'infelice morte di Montgommery, nulla, che male uon fosse, era loro accaduto, cosi diedero loro molto animo, e da impauriti e sfiducciati ch'erano, diventarono baldanzosi e confidentissimi. Gl'Inglesi per lo contrario ne ricevettero grandissima perturbazione, e molto rimettettero di quella speranza e diquell'ardire, che ai primi favorevoli riguardi della fortuna concetti avevano. Quindi cambiossi affatto l'aspetto delle cose; e quell'esercito, ch'era stato cagione di terrore ai Repubblicani, pareva ora a questi che a vesse frappoco a diventare preda alle genti loro. L'affare di Bennington

160

specialmente aveva spirato grandissima fiducia in se stesse alle bande paesane; poichè non solo avevano di C. combattuto ma sbaragliato e vinto le genti ordinate 1777 del Re, o inglesi, o tedesche che si fossero. Quindi non si tenevano da meno che i reggimenti d'ordinanza; e questi dal canto loro, per non iscomparire, ogni diligenza ed ogni maggiore sforzo facevano per mantenere la opinione dell'antica superiorità sopra le milizie. Venuta poi meno a Burgovne la speranza di poter ottenere le vettovaglie di Benninton, di nuovo si trovava per la carestia in grandissime difficoltà. Ma i prosperi successi avuti dagli Americani sotto le mura del Forte Schuyler, oltre l'aver inanimato le milizie, aveva anche questo altro effetto operato, che liberati dal timore di un'invasione nel paese de'Moacchi potettero tutte le forze loro raccorre sulle rive dell'Hudson contro l'esercito di Burgoyne. Quinda era, che i popoli si levavano a romore in tutta la contrada, e prese le armi, correvano al campo ( A ciò eziando dava occasione l'essere a quei di terminate le bisogne delle messi, e d'incentivo l'esser arrivato all'esercito il Generale Gates, perchè ne pigliasse in luogo di Schuyler il governo. Era Gates salito presso gli Americani a grandissima stima e riputazione, ed il nome suo era cagione, che gli animi loro s'innalzassero a maggiori speranze Eraegli stato tratto dal Congresso a Generale dell'esercito del Nort nella tornata dei 4 agosto mentre le cose si ritrovavano in grandissima declinazione. Manon era arrivato a Stillwater, che ai ventuno. Seppe Schuyler per tempo, che gli era mandato lo scambio. Tuttavia da quel buon cittadino ch'egli era, aveva continuato sino all'arrivo di Gates ad usare agni ingegno per ristorare i danni. Già come veduto abbiamo, aveva fat-



An. to grandissimo frutto, ed inclinava la vittoria a fadi C. vor suo. Si dolse molto amaramente con Washinj'777 gton, che gli fosse interrotto il corso della fortuna,
e che altri avesse a corre il frutto delle sue fatiche,
quella vittoria godendosi, alla quale egli avera preparata la via. Ma volle il Congresso mandare ad un
esercito perdente un papitano vittorioso. Inoltre non
gliera nascoso, che, se Schuyler era grato ai Jorchesti,
era però molto in diseletta dei Massaccuttesi, e degli altri uomini della Nuova-Inghiltera. Il che impediva grandemente, che le genti corressero con quella alacrità che si desiderava, ad ingrossar l'aerecito
settentrionale, il quale si trovava allora accampato
nelle isole poste la, dave il fiume Moacco mette capo
nell'Huldson.

Un'altra, e molto possente cagione, che operò in modo si levassero a calca gli Americani contro l'esercito inglese, quella era delle crudeltà commesse dagl'Indiani sia del Saint-Leger, sia di Burgoyne, i quali non la perdonavano nè a sesso, nè a età, nè alle opinioni. I Lealı egualmente che i Libertini ne furono sperperati. Quindi si detestava ed abborriva universalmente quell'esercito, che aveva condotto seco si ferociausiliari. Le cose vere si magnificavano a bello studio dagli scrittori ed oratori parziali, e non che a rabbia, a furore si concitavano quelle menti già di per se stesse cotanto inviperite. Segui fra gli altri un caso degno di grandissima compassione, e soggetto bastevole a qualunque sanguinosa e spaventosa tragedia; e questo fu, che una donzella per nome Maccrea, fanciulla non meno virtuosa che bella di lodevoli maniere, e di famiglia onorata, testè giuratasi ad un uffiziale inglese, fu presa dai Barbari nelle sue case presso il Forte Eduardo, e strascina-

6

ta nelle selve con altre donne e ragazzi, ed ivi bar- AN. barissimamente scarpellata ed uccisa. Così la infe-di C. lice giovane invece di andarsene alle liete nozze, 1777 fu tratta a crudele morte da coloro stessi, che le paghe ricevevano dai compagni del suo diletto marito. Inorridirono a sì inudita ferità le genti si in America, che in Europa, e mille volte maledirono gli autori dell'indiana guerra. Così, com'abbiam detto, raccontano la cosa gli scrittori americani. Ma altri narrano, che il giovane inglese per nome Jones, dubitando non succedesse all'amata donna qualche sinistro per essere il padre suo uno de' piu ostinati Leali del paese, e perchè già si sapeva l'amore, ch'ella a lui portava, avesse a due Indiani di diverse Tribu persuaso, l'audassero a pigliare, e conducesserla sana e salva alle stanze, dove avrebbe con eccellente premio il conduttore rimeritato. Pigliaronla i due Barbari, e condottala nelle selve per alla volta dello sposo, vennti a contesa fra di loro, volendo l'uno e l'altro esser solo per averne il premio intiero nel rappresentarla, uno di essi mosso da bestial furore . rotta ad un tratto coll'infragnitoio la testa alla sventurata fanciulla. l'ammazzò. Burgoyne, udito sì enorme caso, fece arrestare l'ucciditore, e lo minacciava di morte. Poco poi gli perdonò con patto, gl'Indiani, siccome promettevano di voler sare, si astenessero da simili barbaritá, e fedelmente osservassero quelle condizioni, alle quali nel convento fatto sulle rive del fiume Bouquet si erano obbligati. Credette il Generale, che il perdono fosse più profittevole, che non l'esempio del gastigo. Parve ancora, avesse qualche scrupolo, che per le Leggi inglesi non gli fosse lecito il riconoscere e gastigare colla pena di morte l'uc-T. IV.

AN cisore della fanciulla, come se altre leggi non vi fosdi C. sero fuori delle inglesi, che gli comandassero di pu-1777 nire colla condegna pena l'autore di si orribile misfatto. Che se poi la prudenza lo avvertiva di astenersene, debbesi in tal caso, e deplorare la debolezza, in cui era ridotto, e detestare i consigli di coloro che avevano tratto i Barbari a parte di una contesa. nata fra genti polite e civili. Comunque ciò sia, la condiscendenza di Burgoyne ritornò in capo a lui; imperciocchè gl' Indiani, vedendo di non potere, come prima, metter ogni cosa a ruba ed a sangue, abbandonato il campo, depredando e guastando, alle case loro in fretta se ne tornareno. Così fini quasi del tutto in quest' anno la guerra indiana, mal avvisata nel principio, crudele nell'atto, ed inutile nel fine. I Canadesi medesimi ed i Leali, che seguitavano l'esercito del Re, spaventati al sinistro aspetto delle cose, disertavano alla ricisa, dimodocliè al

In questo medesimo tempo gli fiatto alle spalle da uno spicchio diRepubblicani una fazione, la quale, se loro riuscita fosse, gli avrebbe del tutto tagliato i viveri, ed il ritorno al Ganadá; e dimostrò almeno il pericolo, ch'egli correva coll'allontanarsi si lungo tratto con piccolo esercito dai luoghi sicuri dei laghi. Il Generale Lincolo con una grossa banda di unilizie del Nuovo-Hampshire e del connecticut entrò in speranza di poter ricuperare alla lega le Fortezze di Ticonderoga e del monte Independenza, le quali si custolivano con deboli presidi, e per conseguente la signoria del lago Giorgio. Arrivò egli da Manchester a Pawlet. Divideva le sue guetti in testiore; la prima guidata dal colonuello Brown

più gran bisogno fu burgoyne lasciato presso che solo colle genti stanziali inglesi, e tedesche.

+

doveva condursi al luogo, dove si arripa dal lago Ax. Giorgio , poi correre , ed assaltar Ticonderoga ; la di C. seconda capitanata dal colonnello Johnson cavalcas. 1777 se il paese verso il Forte Independenza per far diversione, e se l'occasione si offerisse, tentare altresi questa Fortezza; l'ultima poi condotta dal colonnello Woodbridge andasse ad osteggiare Skeenesborough , il forte Anna , e pertino il Forte Edoardo. Brown con non minor celerità, che segretezza procedendo sorprese, e s'impadroni di tutti i posti sul lago Giorgio, e sull'emissario per alla via di Ticonderoga, che sono il monte Sperauza, il monte Diffidenza, e le fortificazioni francesi. Recò in poter suo dugento battelli, un giunco armato, e parecchie barche da portar artiglierie; e fe non pochi prigioni. Nell' istesso tempo arrivò Johnson sotto le mura del Forte Independenza. Fecero la invitata all' una ed all'altra Fortezza. Ma il Brigadiere Powel, che l'aveva in custodia, rispose di volersi difendere. Diedero la batteria per ben quattro giorni continui; ma non avendo artiglierie di grossa passata, e difendendosi quei di dentro gagliardamente, fu vano il conato, ed, abbandonata l'impresa, se ne tornarono alle prime stanze.

5 Dargoyne intanto continuava ad alloggiare sulla sinistra riva dell'Hudeon, e con ogni più diligente opera s'ingegnava a far venire dal Forte Giorgio le munizioni. Avendone finalmente con incredibile fatica e perseveranza ammassato unit quantiti da poter bastare trenta giorni, si determinò a passace dalla sinistra sulla destra tiva pertrovarvic combattere l'inimico, ed aprirsi colla vittoria la strada ad Albania. E siccome il fiume gonfiato dalle continue pioggio avvar portato via il ponte di foderi, un al-

to some Camp

An. tro ne construi con battelli. Varcò il fiume del Nort di C. verso la metà di settembre con tutto l'esercito, e 1977 scendendo per la destra riva andò a pigliare gli alloggiamenti parte nelle pianure, e parte sui colli vicini a Saratoga. Gates stava colle sue genti accampato tre miglia più su di Stillwater. Per conseguente i due eserciti fronteggiavano l'un l'altro, e si aspettava una vicina battaglia.

Questo partito di essersi volto alla passata del fiume su da molti, e molto acerbamente censurato ; e si credette, sia stato la principal cagione del fine, che ebbe poi tutta l'impresa. Opinarono alcuni, che sarebbe stato miglior consiglio dopo gli affari di Bennington e di Stanwix, e considerata la forza dell'esercito di Gates, la quale diventava anche tutti i giorni maggiore, che Burgoyne avesse abbandonato il pensiero di recarsi ad Albania, e si fosse ritirato di nuovo ai laghi. Della qual cosa però, giusta l'opinione nostra, lo scusa il non aver egli a quel tempo ancor ricevuto nissuna novella, nè della forza dell'esercito lasciato nella Nuova-Jorck, nè delle mosse che fosse per fare, o fatte avesse il Generale Clinton su per le rive dell'Hudson per alla volta di Albania. Aspettava una efficace cooperazione da parte di Clinton. Così portavano ed il disegno ministeriale, e le ricevute istruzioni. E non sarebbe egli stato grandemente da riprendersi, se, ritratto l'esercito verso Ticonderoga, avesse abbandonato Clinton a se stesso, ed a tuttiquei vantaggi rinunziato, che l'arrivo di questi, e la congiunzione dei due eserciti promettevano? Bene ci pare, che vana escusazione sia stata quella che addusse egli stesso, dicendo, che, se fosse tornato indietro, Gates avrebbe potuto andare a congiungersi con Washington, e tutti due uniti, opprimendo Howe, il

destino di tutta la guerra definire. Conciossiachè non AN avrebbe mai Gates potuto abbandonar le rive dell'di C. Hudson, finchè si conservava sano e salvo l'esercito '777 di Burgoyne, sia che questi alloggiasse a Saratoga, sia che stanziasse a Ticonderoga. Senza di che consistendo una gran parte dell'esercito di Gates in milizie della Nuova-Inghilterra, queste seguitato non l'avrebbero, quando e'si fosse recato sulle rive della Delawara. Ma se crediamo, che Burgoyne non abbia fatto errore nel voler seguitare l'impresa, ci pare però ch'ei non avrebbe dovuto varcar l'Hudson, ma sibbene rimanersene sulla sinistra riva; poiché in tal caso, ossia che avesse voluto, secondo le circostanze, ritirare l'esercito a Ticonderoga, o sospingerlo avanti sino in Albania, ciò poteva molto più facilmente eseguire, trovandosi tra il suo e quello di Gates, già. fatto più gagliardo, frapposto il grosso fiume del Nort. Le strade all'insù da Batten-hill sino al Forte Giorgio erano più facili sulla sinistra, che non sulla dritta, ed all'ingiù sino ad Albania, se non migliori, certo poco peggiori. Egli è vero, che la città di Albania è posta sulla destra riva del fiume; maquando Burgoyne fosse pervenutorimpetto a questa città sulla sinistra, gl'Inglesi di sotto avrebbero potuto arrivarvi coi battelli loro, e trasportar le genti sulla destra. In ogni caso avrebbero potuto congiungersi con quelle di Clinton. Ma Burgoyne, o troppo confidando ne suoi soldati, i quali erano in vero una bella e buona gente, o troppo poco conto tenendo degli Americani, dalla quale opinione però avrebbero dovuto rimuoverlo i fatti di Bennington e di Stanwix, aniò meglio, lasciato il partito più sicuro, andare a tentar la fortuna col combattere l'inimico, sperando di ottenere colla vittoria, che credeva certa, il fine di

An Lutta l'impresa. Così nell'istessa maniera, che i Midi C. nistri britannici male giudicando della costanza dei 1777 coloni si pensarono di fargli calare alle voglie loro colle leggirigorose, i Generali ingannatisia gran partito intorno il coraggio di quelli si fecero a credere di potre solo colla vista, colla voce, e con un po' di romore d'armi fugargli. In tal modo si toccavano l'esconfitteper troppa speranza della vittoria, e si perdè la guerra per troppa assicuranza di vincerla.

Ma ripigliando ora, donde lasciammo, il giorno diciannove di settembre era riserbato dai cieli ad un aspro e sanguinoso combattimento, pel quale si doveva definire, se gli Americani potevano solo difendersi dagl'Inglesi dietro i ripari delle Fortezze, delle selve, dei fiumi e delle montagne, siccome alcuni portavano opinione, ovvero se fossero abili ad incontrargli sull'aperta campagna, nelle battaglie giuste ed ordinate. Erasi Burgoyne, superati non senza fatica tutti gli ostacoli dei rotti ponti e delle strade sfondate, condotto vicino a Gates, dimodochè alcuni stretti boschi soltanto s'interponevano tra i due eserciti. Senza fare alcuna dimoral'Inglese trasse fuori il suo in ordinanza, e lo dispose alla battaglia. L'ala sua drittta alloggiava presso certi colli, verso i quali il terreno s'innalza graduatamente partendo dal fiume.Essa era fiancheggiata dai granatieri e dai fanti leggieri, i quali occupavano i colli sopraddetti. Poco più avanti in fronte e da fianco di questi stavano, come stracorridori, quegl'Indiani, Leali e Canadesi, che rimasti erano nel campo. L'ala sinistra colle genti di più grave armatura e le artiglierie era posta sullo stradone, e nei prati che rasentano il fiume. Era questa capitanata dai Generali Philips e Reidesel. Stava a petto col medesimo ordine schierato dal fiume ai poggi l'esercito americano, Gates sulla dritta, e Arnold Av. sulla stanca. Già seguivano feroci avvisaglie tra i pri-di C. mi feritori dell'uno e dell'altro esercito. Morgan col '777 suo reggimento, ed il colonello Durbin coi fanti leggieri avevano dato dentro, e volto in fuga i Canadesi e gli Indiani. Ma, venute altre genti in soccorso di questi, furono l'uno e l'altro costretti a cedere, eda ritirarsi al campo. Intanto Burgoyne, o credendo di girare attorno il fianco sinistro del nemico, o perchè fosse necessitato di così fare per ischivare, passando più in su, i borri dei torrenti che corrono nell'Hudson, si distendeva coll'ala sua dritta su pei poggi, e disegnava di andar a percuotere di fianco ed alle spalle Arnold. Ma quel gioco, che Burgoyne voleva fare all'Arnold, nel medesimo tempo Arnold intendeva di farlo al Burgoyne, senza che l'uno sapesse dell'altro, o l'altro dell'uno per l'interposizione delle selve. Incontrarousi le due schiere. Furono gli Americani ributtati da Frazer. Trovato si duro incontro sul fianco dritto dell'ala dritta inglese . lasciato sufficientemente guardato questo luogo, si difilarono rattamente verso la destra loro, ed andarono con molta furia ad assalire il sinistro fianco dell'ala: medesima. Quivi Arnold dié pruove di quell'alto e smisurato coraggio, di cui egli era fornito, confortando i suoi colla voce, e più ancora coll'esempio. La battaglia era molto pericolosa. Gl'Inglesi temendo che il nemico, rompendo le fila, non penetrasse tra l'ala loro diritta e la sinistra, il quale si vedeva manifestamente essere il disegno di lui, mandarono nuove schiere in soccorso della parte pericolante. Vennevi Frazer col vigesimo quarto, e con altre genti leggieri, ed i corridori di Breyman. Più sarebbervi venuti dal fianco destro, se non che la necessità di

Ax difendere i poggi nol consenti. Nondimeno tanto era di C. il valore e l'ostinazione degli Americani, che già 1777 gl' Inglesi incominciavano a disordinarsi. Ma arrivava in questo punto Philips con nuove genti, e con una parte delle artiglierie; il quale, tosto udito il primo romore, s'era messo in via, e, traversata con molta difficoltà una selva, si era celeremente condotto al luogo del pericolo. Frenò egli il nemico, e ristorò la fortuna della giornata, che già declinava. Ciò nonostante continuarono gli Americani l'assalto loro con molto valore, sicchè la notte sola pose fine al combattimento. I Repubblicani si ritirarono. I Reali pernottarono in armi sul campo di battaglia. Mancarono degli Americani tra morti e feriti da trecento a quattrocento. Tra i primi i colonelli Adams e Coburn. Degl'Inglesi meglio di cinquecento. Morì fra glialtri il capitano Jones, uffiziale di artiglieria molto riputato.

Pretendettero ambe le parti la vittoria. Gl'Inglesi acquistarono il campò di battaglia. Ma siccome l'intenzione degli Americani era di non andare, ma di stare, e quella degl'Inglesi di andare, e non di stare, e cle inoltre era agli Americani un vincere il non esser vinti, ognuno può vedere, quale abbia raccolto maggior frutto dalla giornata. Da un altro canto gli Inglesi si persuasero non senza molta diminuzione dell'ardire e delle speranze loro, che avevano a fare con un nemico, il quale anche a viso scoperto sapeva, e poteva tenere luro il fermo.

Il giorno seguente, vedendo Burgoyne che non poteva sperare di cacciar di forza il nemico dai luoghi forti ed affortificati, dove alloggiava, confidandosi forse, che il tempo potesse offerire qualche occasione di far maggior frutto, ed aspettando inoltre di di in d le novelle del Geuerale Clinton, delle operazioni del Ax. quale egli era tutto al buio, si fermio, e pose il campodi C. a gittata d'artiglieria dagli alloggiamenti americani. 1777 Faceva intanto fare sollecitamente grossi ripari, tanto sulla diritta, dond'era venuto il pericolo, quanto sulla sinistra per difender quelle praterie vicine al fuune, dove aveva i suoi magazzini, e gli ospedali. Un reggimento d'Inglesi, i Lanzi d'Hanau, ed alcuni Leali furono fatti attendare nelle praterie medesime per maggior sicurtà. Gates continuò ne'suoi alloggiamentì, affortificandovisi però molto studiosamente sulla sinistra.

Colla miglior fortuna s'accrescevano parimenteopui giorno le forze del suo secretio per l'accozzamento di nuove genti si stanziali, che cerne. Veune tra gli altri a congiungersi Lincoln con duenula di queste tra Massacciuttesi, Rodinai, Hampshiresi, e Counecticuttesi, tutti soldati buoni ed agguerriti Usavano gl' Inglesi grandissima diligenza per evitar le sorprese; gli Americani per impedure gl'Inglesi non uscissero a foraggiare. Si facevano in questo mezzo tempo frequenti isdolatocchi.

Intanto il Generale britannico stava con grandissima impatienza aspettando le novelle della Nova-Jorck, e gli parea mille anni di non riceverne. Finalmente il giorno venti gli pervenne una lettera dei dicci scrittogli in cifera da Clinton, colla quale questi lo avvisava, che verso il giorno venti del mese avrebbe con duemila uomini tentato il Torte Montgommery situato sulla destra riva dell'Hudson alle falde dei colli. Lo accontava nel medesimo tempo, che non poteva far di più, trovandosi molto debole; e che anzi, quando il nemico facesse qualche motivo verso le spiagge della Nuova-Jurck, sarebbe egli costretto di

Av. ritornarsene. Mandò tosto Burgoyne un uomo a podi C. sta, due uffiziali travestiti, e parecchie altre persone 1777 di credenza per differenti strade a Clinton, acciò lo informassero della condizione, in cui si trovava, lo avvisassero e pregassero, procedesse tostamente alla spedizione. Aggiungessero, che in rispetto alle vettovaglie poteva egli, e voleva bastare sino ai dodeci del presente ottobre. Ancorché l'aiuto che prometteva Clinton, di troppo minor momento fosse, di quanto si era Burgoyne dato a credere dovesse essere, tuttavia sperava, che per l'assalto dato al Forte Montgommery, e pel timore che gl'Inglesi, preso questo, non si aprissero la via su pel fiunte, avrebbe Gates, o mutati i suoi alloggiamenti, o mandato qualche grossa banda all'ingiù contro Clinton, e chenell'uno, o nell' altro caso si sarebbe offerta la occasione di acquistare qualche vittoria, e perciò di arrivare in Albania. Abbenchè, se si consideri, di quanto fosse più gagliardo l'esercito di Gates di quello di Burgoyne, e che il primo nuove forze acquistava ogni di, si potrà conoscere, quanto vana fosse l'aspettazione del Generale inglese. Ei pare adunque, ch'esaminata la debolezza propria, quella di Clinton, e la prepotente forza di Gates avrebbe dovuto pensare a ritirarsi, seppure la ritirata era aucora in facoltà sua; imperciocchè il traversare il fiume, con un si forte escreito nemico tanto vicino, sarebbe stata impresa troppo pericolosa; e qui si vede ancora, quanto improvvido sia stato il consiglio di averlo la prima volta varcato; conciossiachè da questa passata l'andata ed il ritorno diventarono del pari impossibili.

"Bul principiar d'ottobre Burgoyne trovandosi a molto stretti termini condotto, ed ogni giorno diventando più deboli le speranze del soccorso, stimo, fosse necessaria cosa il diminuire le provvisioni giornaliere dei soldati. La qual cosa, quantunque grave, sop-di C. portò con molta prontezza l'esercito. Le cose conti- 1777 nuarono in questo stato sino ai sette d'ottobre, giorno, in cui avvicinatosi già a quattro o cinque di quello, oltre il quale non si sarebbe più potuto durare, il Generale inglese si determinò di voler far un motivo sulla sinistra del nemico, a fine di scoprire, se possibile fosse di passare, quando si volesse andare avanti, o di sloggiare l'inimico, quando si volesse dare indietro , o ad ogni modo di uscire alla busca per raggranellar provvisioui. Era forzato per uecessitá a tentare qualche partito notabile. Fece adunque un nodo di quindici centinaia di buoni soldati stanziali, ai quali comandava egli stesso accompagnato da Philips, Reidesel e Frazer, capitani tutti di ottima mente e di egregio valore. Aveva con se due cannoni da dodeci libbre di palla, sei da sei, e due obizi. La guardia del campo su commessa sulla dritta verso i poggi ai Brigadieri generali Hamilton e Specht, sulla sinistra verso il fiume al Brigadiere Gall. Non potè Burgoyne uscire dagli alloggiamenti più grosso, trovandosi così vicino, e tanto superiore di forze l'inimico. Con questa schiera intendeva di cominciar la battaglia. Aveva poi ordinato, che, mentre ella dava dentro, alcune compagnie di stracorridori indiani e leali, passando per tragetti, girassero sul fianco sinistro degli Americani, ed andassero a mostrarsi loro alle spalle. Già si era mossa la schiera, ed uscita dal campo, ita era a porsi in ordinanza a tre quarti di miglio sulla sinistra del nemico, e faceva le viste di volersi far avanti, e di stendersi per passare oltre il sinistro fianco di lui. Ma Gates, che stava a riguardo, accortosi benissimo del disegno deAx. gl'Inglesi, pigliò tosto con molta avvedutezza il pardi C. tito di dare un improvviso e gagliardo assalto alla si-1777 nistra punta della schiera suddetta, sperando in tal modo di separarla intieramente dal rimanente esercito, e di mozzarle la via agli alloggiamenti. Andarono gli Americani all'assalto con incredibile impeto; ma trovarono un duro incontro, perchè il Maggior Ackland alla testa de'granatieri gli sostenne molto risolutamente. Gates, veduta la cosa, mandò spacciatamente nuovi rinforzi a suoi, di maniera che potettero assaltar tutto ad un tempo anche il destro squadrone di quest'ala sinistra della schiera inglese, nel quale si trovavano i Lanzi. Quindi è, che non fu fatto abilità al Generale britannico di sinuovere dal luogo loro, siccome desiderato avrebbe, una parte di questi lanzi perandarne a formare una seconda fila di riscossa dietro quella punta sinistra, che si trovava in maggiore pericolo. Sulla destra della schiera inglese non si combatteva peranco, allorquando i capitani britannici si accorsero, che il nemico con una grossa squadra girava sul loro fianco destro con intenzione manifesta di tagliar loro il ritorno agli alloggiamenti. Per render vano questo pericoloso disegno del Generale americano, si ordinò ai fanti leggieri ed al vigesimo quarto, si arringassero, come schiera di riscossa, e per protegger la ritirata, dietro l'ala dritta. Nel mentre che questa mossa si eseguiva, sopravveniva furiando Arnold con tre reggimenti, ed assaltava da fronte quest'ala medesima. Nel medesimo tempo Gates mandava nuovi aiuti a coloro fra'suoi, che combattevano controla punta sinistra inglese. Quivi gl'Inglesi, tenuta un pezzo la puntaglia, finalmente si disordinarono, e voltarono in fuga. Si avviavano a corsa i fanti leggieri, ed il vigesimo quarto per fermar il corso della vittoria al nensico. S'incontrarono nei corridori americani, i quali già inondavano, e ne seguì una di C. feroce mischia con morte di molti da ambe le parti. 1777 Mori in questo conflitto il Generale Frazer, il quale per la scienza e pel valore teneva luogo fra i primi-In questo momento tutta la schiera inglese si trovava in grandissimo pericolo. Nè minore era quello che correvano gli alloggiamenti; imperciocchè il nemico gagliardo e vittorioso andava per assaltargli, dove, se giunto fosse prima della schiera che si ritirava, poca speranza si poteva avere di difendergli. Adunque Philips e Reidesel, eseguendo gli ordini del capitano generale, raccolte il meglio, ed il più tosto che potettero, tutte quelle compagnie, che ancora combattuto non avevano, s'ingegnarono di proteggere la ritirata delle genti sconfitte, mentre Burgoyne coll'ala dritta perseguitato fieramente dall' Arnold si ritraeva a grande stento anch'esso verso gli alloggiamenti. Gli" uni e gli altri, sebbene a fatica, vi arrivarono, ed eutrarono dentro, lasciati però sul campo di battaglia molti morti e feriti, massimamente artiglieri, i quali in questa giornata fecero con non minor gloria loro, che danno dei nemici maravigliose pruove. Vennero anche in poter degli Americani sei pezzi di artiglieria.

Ma qui non ebbe fine il fortunoso combattimento. Appena erano gl' Inglesi entrati negli alloggiamenti loro, che gli Americani seguendo l'impeto della vittoria gli raffrontarono da diverse parti con niconparabile ardire, malgrado la furiosa tempesta di cannonate a scaglia, e di archibusate, che loro piovevano addosso. Arnold sopra tutti, il quale pareva in questo giorno, fosse fuori di se per l'agonia di menar le mani, el i pericoli cercasse piuttosto con bestia furore, che con valore umano, abbanAs. donatamente assaltò le trincee in quella parte, dodi C. ve stavano alla guardia i fanti leggieri Inglesi sotto
'777 i comandamenti del lord Belcaro. Ma gl' Inglesi con
audacia inesticuabile si difendevano. La battaglia fa
dura, lunga, e sanguinosa. Infine, quando già s' abbuiava, Arnold, superati tutti gli ostacoli, si asspiase per maladetta forza dentro il vallo con pochi dei
più animosi. Ma in questo punto fu sconciamente ferito in quella gamba medesima, la quale già gli era
stata guasta nell' assalto di Quebec. Fu costretto con
grandissimo suo cordoglio a ritirarai. I suu intutvia
seguitavano a menar le mani, difendendosi però
sempre gli inglesi gagliardamente, e, fatto già notte, auch' essi finalmente si ritiravono.

Ma non si combatte così felicemente pei Reali da un'altra parte. Quella squadra di repubblicani , la quale condotta dal Luogotenente colonnello Brooks iva allargandosi sull'ala dritta dei Regi, dato una gran giravolta, erasi recata ad assaltar il destro fianco degli alloggiamenti, e combattendo ferocemente si sforzava di entrarvi . Stava alla difesa di questa parte del campo Breyman co'suoi lanzi. Questi non mancarono a se stessi, e con gran valore si affaticarono di risospingere gli assalitori. Ma, morto sulle prime Breyman, si disordinarono, e dettero luogo all'impeto degl'inimici. Furon tutti o fugati, o fatti prigionieri, o tagliati a pezzi. Perdettero tutte le tende, le bagaglie e l'artiglierie. Entrarono gli Americani, e piantarono gli alloggiamenti loro dentro il campo inglese. Udite Burgoyne le novelle di si tristo caso, ordinò, si andasse a rincacciar il nemico. Ma o sia la notte, ch'era sopraggiunta, o lo sbigottimento delle genti, che sel facessero, i comandamenti suoi non ebbero effetto, e gli Ameri-

cani continuarono a dimorare nel luogo, che con tanta gloria acquistato avevano. In tal modo s'era-di C. no questi aperto il passo sul fianco destro ed alle 1777 spalle dell'esercito inglese. Le altre schiere americane stettero tutta la notte in armi ad un mezzo miglio distante dal campo inglese. La perdita dei morti e dei feriti fu molto grave da ambe le parti; ma più da quella degl' Inglesi, de' quali ne furon anche fatti prigioni non pochi. Il Maggiore d'artiglieria Williams e l'Ackland dei granatieri furono nel numero di costoro. Molti pezzi d'artiglieria vennero in poter dei repubblicani, con tutte le bagaglie dei Tedeschi, e molte munizioni da guerra, delle quali avevano grandissimo bisogno. Aspettavano gli Americani impazientemente il nuovo di per rinnovar la battaglia. Ma trista, ed oltre ogni dire pericolosa era la condizione dell'esercito britannico, la quale però sopportava con maraviglioso coraggio-Il continuar a starsene in quel sito era un esporsi l'indomani ad una inevitabile rovina. Gli Americani più potenti e più arditi, e per l'adito che già aperto si erano al destro fianco, e per le altre parti ancora poco difendevoli, si sarebbero certamente fatto la via per ogni dove nel campo, e l'esercito inglese sarebbe stato condotto ad un totale sterminio. Pertanto si determinò Burgoyne a mutar gli alloggiamenti; il che esegui con mirabil ordine, e senza perdita veruna, facendo per a mo'di conversione retrograda dell'ala dritta, girando sulla sinistra che stava ferma, ritirare indietro le sue genti presso il fiume su certi poggi, che stavano a sopraccapo all'ospedale. In questa positura aveva le spalle volte al fiume, la drutta all'in su, e la manca iu giù della sua sponda.

Aspettavano il giorno seguente nel nuovo campo di C.loro gl' Inglesi la battaglia. Ma Gates da quel capi-1777 tano sperimentato ch' era avendo buono in mano. non volle rimescolare, abborrendo dal rimettere in arbitrio della fortuna quella vittoria, che già era sua. Intendeva, godendosi il benefizio del tempo, che la fame e la necessità delle cose compissero quell' opera, che aveva con audace battaglia si bene incominciata. Seguirono però questo di frequenti scaramucce di poco conto. In questo istesso dì, la sera si fecero nel campo inglese le esequie al Generale Frazer, molto terribili e dogliose pel danno passato, pel pericolo dell'avvenire, pel desiderio del morto , per l'abbuiar della notte , pel baleuar continuo , e pel rimbombo dell'artiglierie d'America, le quali strisciando spruzzavano la terra ad ora ad ora sul viso del cappellano che offiziava.

Ma Gates, il quale già prima della battaglia aveva fatto passare al di là del fiume rimpetto Saratoga un grosso squadrone di soldati, acciò ne custodissero il passo, ed impedissero che il nemico non facesse qualche sdrucito da quella parte, ora ne maudò altrettanti anche ad un guado superiore. Intanto avviava all'insù due migliaia di soldati scelti, acciocchè girando sul fianco dritto degl'Inglesi si avvicinassero alla riva del fiume, sicchè in tal modo sarebbero questi stati accerchiati da ogni parte. Accortossi di ciò Burgoyne comandò, si ritraesse prestamente l'esercito a Saratoga, che trovavasi sei miglia più in su sulla medesima riva del fiume. Incominciavano a muoversi alle nove della sera; ma tal era la malvagità delle strade rese ancor più difficili da una continua pioggia, e tale la debolezza delle bestie da trarre pel difetto degli strami, che non arrivarono a Saratoga, che in sull'oscurarsi dell'aria la sera del seguen- An. te giorno, stracchi tutti e malconci dalle fatiche edi C. dai disagi. Lasciarono in poter dei nemici da trecento 1777 malati nell'ospedale, e molte trite cariche di munizioni e bagaglie. Per istrada distrussero le case, ed ogni cosa che loro si era parata davanti. Cessata la pioggia, Gates gli seguitava sempre dietro un alloggiamento, lentamente, e colle briglie in mano, per aver gl'Inglesi rotti i ponti, e per non dar loro occasione di appiccare con vantaggio un qualche fatto d'armi. Temendo che Burgoyne con una subita correria di soldati leggieri mandasse ad occupar il passo del fiume vicino al Forte Eduardo, inviò certe compagnie di milizie nel medesimo Forte, perchè l'impedissero. Non così tosto vi erano arrivate, che sopraggiungevano i corridori inglesi; ma, trovato, ch' erano state loro furate le mosse, tristi e dolenti se ne tornarono. In questo frattempo il grosso dell'esercito inglese, passata la notte dei nove a Saratoga. ne parti la mattina dei dieci, e varcò il Fish-killcreek, che corre nell' Hudson a tramontana di questa terra. Speravano i capitani, che avrebbero quivi potuto ad un solito passo traversar l'Hudson, e trovare scampo sulla sua sinistra riva. Ma primieramente incontrarono una banda di repubblicani sulla stanca di Fish-kill-creek, che già stavano lavorando alle trincee su certi colli, i quali poscia, venuto il grosso numero degl'Inglesi, attraversarono l'Husdson, ed andarono a congiungersi collo squadrone principale, che alloggiava al di là, affine di impedire questo passo.

Perduta la speranza di varcar il fiume ne'luoghi vicini a Saratoga, i capitani britannici voltarono il pensiero all'aprirsi la via sulla destra riva sino di

T. IV.

Ax rincontro al Forte Edoardo, e là, sforzato il passo con di C. ributtar le genti, che poste vi erano per difenderlo, 1777 valicar sulla sinistra. A questo fine mandarono avanti una compagnia di guastatori, con una scorta di un reggimento di regolari, alcuni feritori alla leggiera, e Leali, acciocchè racconciassero le strade ed i pouti per al Forte Edoardo. Appena erano costoro partiti, che compariva l'inimico molto grosso sui colli dalla parte opposta del Fish-kill-creek , il quale faceva le sembianze di voler passare per attaccar la battaglia. Richiamaronsi incontanente i regolari ed i feritori. Solo rimasero coi guastatori i Leali, i quali pizzicati appena da una piccola banda, che andava ronzando intorno, diedero volta, lasciando soli iguastatori, lavorassero a posta loro. Per la qual cosa disperossi affatto di poter condurre in salvo le bagaglie e le artiglierie.

A tante difficoltà venne anche ad aggiungersiqueta, che i repubblicani, i quali stavano attelati lungo la riva sinistra del fiume, ad ogni passo traevano contro i battelli carichi di municioni e di arnesi da guerra, che avevano, navigando a ritroso, seguiato l'esercito dopo la sua partita da Still-water. Molti di questi battelli erano stati presi, alcuni ripresi capredita di gente da ambe le parti. Finalmente e bisognò per minor male sbarcar le municioni, e ridurle sui poggi; opera, che molto accrebbe di fatica al già tanto stracco esercito.

Ora era giunta al colmo la sfortuna dellegenti britanniche, ed altro non s'appresentava alla mentesi dei capitani, che dei soldati, che un totalesterminio, od un pregiudiziale accordo. Il voler passar il fiume cosi grosso, essendo la sinistra riva con tanta gelosia o da tante genti guardata, e vicino un si potente nemico gonfiato dall'aura della vittoria, era impresa non che temeraria, disperata. Il ritirarsi per la destra di C. con questo medesimo nemico alla coda, per istrade 1777 cotanto difficili ed intricate, era un partito piuttosto i mpossibile ad eseguirsi, che malagevole. Ogni cosa presagiva una inevitabile catastrofe. Eppure in mezzo a tanta calamità si apriva agl' Inglesi qualche speranza di bene, e l'occasione di poter ad un tratto ristorar la fortuna della guerra. Erano i due eserciti separati l'unodall'altro solamente dal Fish-kill-creek. La fama, che magnifica tutte le cose, a motivo di quelle poche genti, che stat'erano mundate da Burgoyne per iscorta ai guastatori sulla via al Forte Edoardo, aveva fatto credere a Gates, che tutto l'antiguardo e la battaglia dell'esercito britannico si fossero già buona pezza avviati alla volta di quel Forte e che solo rimanesse nelle pianure di Saratoga la dietroguardia; la quale venne tosto in isperanza di potere con tutte le forze sue assaltare ed opprimere. A questo fine la mattina degli undici ottobre Gates ogni cosa ordinò all'assalto. Intendeva di pigliar l' occasione di una folta nebbia, la quale in quelle regioni, ed a quella stagione oscura solitamente l'aria sin poco dopo la levata del sole, passare molto per tempo il Fish-kill, assaltar una batteria, che Burgoyne aveva piantato sull'altra riva, e superatola. correre incontanente contro le genti nemiche. Ebbe Burgoyne certo avviso della cosa, e guernita prima molto bene la batteria, aveva tutte le sue genti affilate, come in agguato, dietro alcune macchie, che ingombravano le rive del fiume. Ordinatosi in tal modo aspettava la vicina battaglia; e stante la vana credenza del nemico, aveva grandissima confidenza della vittoria. Già la brigata del Generale Americano

Ax. Nixon aveva guadato il rivo, e seguitava quella del di C. Generale Glover. Ma come prima pose questi il piede 1777 nell'acqua per passare, ebbe lingua da un disertore inglese, che non già il solo retroguardo, ma tutto intiero l'esercito reale si trovava ordinato alla battaglia sull'altra riva. Intesa la cosa Glover si ristette, e mandòdicendoa Nixon, il quale si trovava nell'imminente periculo di esser tagliatoa pezzi, non istesse a soprastare, ma immediatamente si ritraesse sulla destra riva. Mandò anche informando Gates di quello, che accadeva. Questi rivocò tosto gli ordiui, e comandò, ritornassero tutti, e stessero ai luoghi loro. Nixon in buon punto ricevè l'avviso di Glover; perciocchè un quarto d'ora dopo stato sarebbe troppo tardi. Indietreggiò spacciatamente; ma non sì, che, dileguatasi la nebbia prima che avesse ripassato, non fosse il suo retroguardo noiato dalle artiglierie inglesi con perdita di alcuni soldati.

Riuscita vana questa speranza, Burgoyne andava considerando, se qualche altra via rimanesse a salyar l'esercito. Fatta una dieta, deliberarono, si dovesse, marciando velocemente di notte tempo, arrivare al fiume nelle vicinanze del Forte Eduardo, e là con un repentino assalto sforzare il passo, o sotto o sopra il Forte medesimo. E perchè i soldati camminar potessero più speditamente, si risolvettero ad abbandonare le artiglierie, le bagaglie, il carreggio e tutti gl'impedimenti. Portassero i soldati di che logorare per alcuni di, sinchè arrivar potessero al Forte Giorgio. Ognuno si apparecchiava a mandar ad effettto l'intento del capitano. Ma Gates, che aveva presentita la cosa, ciaveva fatto contro gli opportuni provvedimenti. Aveva comandato a quelle bande, che guernivano la sinistra riva dell'Hudson, stessero môto vigilanti, ed aveva anche ingrossate le Axguardie poste ai luoghi, dove Burgoyne disegnava di di C. varcare. Ordinava loro, sostenessero il nemico, fino t'77 a tanto che arrivasse egli alle spulle con tutto l'esercito. Oltre a ciò faceva accampare una grossa schiera su certi poggi tra i Forti Edoardo e Giorgio, ed aveva imposto ai Capi, che diligentemente vi si affortificassero.

Aveva Burgoyne mandato avanti ormatori per riconoscere il paese, e soprattutto per esplorare, se si potesse sforzare il passo del fiume al Forte Edoardo. Ritornaron dicendo, che le strade erano oltre ogni credere rotte e difficili; che i nemici erano si spessi e si vigilanti sulla sinistra riva, che avrebbero di leggieri ogni mossa osservata, benchè piccola, ch'essi fatto avrebbero sulla destra; e che i passi al Forte erano si diligentemente guardati, che lo sforzargli senza artiglierie era cosa del tutto impossibile. Dissero ancora del forte campo posto sui poggi tra i due Forti. Queste sinistre novelle, giuntovi eziandio, che Gates col grosso del suo esercito era così vicino, e tanto stava attento alle vedette, che non avrebbero le genti inglesi potuto dare un passo, che subito non le seguitasse, troncarono a Burgoyne ogni speranza di potersi di per se stesso dalla presente calamità sbrigare. Solo, appiccandosi, come si suol dire, e come si fa nell'estrema disperazione, alle funi del cielo, sperava che sorgesse qualche cosa di verso le parii basse del fiume, e con intensissimo desiderio aspettava l'aiuto di Clinton.

E' non si potrebbe con parole meritevolmente descrivere l'infelice condizione, in cui era riposto l'escrcito britannico. Stracche le geuti, e quasi vinte dalle continue fatiche, e dai travagli degli aspri com-

Ax. battimenti, abbandonate dagl'Indiani e dai Canadedi C. si, perduti i più valorosi soldati ed i migliori capi-1777 tani, ridotto tutto l'esercito a cinquemila combattenti di dieci ch'egli erano, fra i quali poco più di tre migliaia d'Inglesi; svanita ogni speranza di ritirata; investite ed accerchiate da tre parti da un nemico quattro volte più numeroso di loro, gonfiato dal favore della vittoria, e che conosciuta la necessità loro ricusava di combattere, e che non si poteva sforzare pei luoghi difficili, ai quali si era riparato; obbligate a star in armi di continuo, la scaglia, e le palle delle artiglierie nemiche spruzzando e strisciando di colpo e di rimando per ogni dove le file, e molti traendo a morte ogni momento, serbavan esse tuttavia la solita costanza; e se cedevano ad una dura necessità, mostravansi però di miglior fortuna meritevoli. Nissun atto, nissuna parola fecero, che degna non fosse d'uomini forti e valorosi.

In fine nessuna novella di soccorso, non che fondata, vana, trapelando da parte nessuna, fu fatta la mattina dei tredici la veduta dei fondachi pubblici, e si trovò, che vi era in munizione da vivere, e ciò molto scarsamente, solo per tre dì. In tale stato l'andare ed il rimanere essendo egualmente fuori della potestà loro, considerato, che quanto più si differiva una deliberazione terminativa, tanto procedeva in maggior precipizio la condizione dell'esercito, convocarono una dieta generale, alla quale in. tervennero non solo i primari uffiziali, ma ancora tutti i capitani delle compagnie. Mentre deliberavano le palle nemiche fiullando orribilmente, andavano qua e là traforando la tenda, dove si teneva il Consiglio. Tutti unitamente opinarono, doversi cedere alla fortuna, ed introdurce una pratica d'accordo col Generale americano.

Usò Gates modestamente la vittoria. Solo propose, che le genti regie deponessero le armi dentro gli di C. alloggiamenti; la quale condizione parendo loro di 1777 troppa iniquità, sdegnosamente rifiutarono gl' Inglesi. Volevano tutti piuttosto esser menati al nemico in una disuguale battaglia, che macchiarsi di una tanta vergogna. Dopo diverse pratiche si accordarono il giorno quindeci gli articoli della capitolazione. Dovevano sottoscriversi da ambe le parti la mattina dei diciassette. La notte arrivò al campo di Burgoyne il capitano Campbell, mandatovi a grau fretta dal Generale Clinton, il quale recava le novelle, che questi venuto sopra l'Hudson si era fatto padrone del Forte Montgommery; e che il Generale Vaughan colle genti più spedite già si avvicinava ad Esopo. Rinascevano in alcuni le speranze di salute. Furono ricerchi gli ufliziali del parer loro, se i soldati in un caso disperato abili fossero a combattere, e sc la fede pubblica fosse impegnata pel verbale accordo. Molti risposero, i soldati infievoliti dalle fatiche e dalla fame non potersi reggere; tutti furono apertamente fautori, essere impegnata la fede pubblica. Solo Burgoyne opinò del nò. Ma era obbligato a seguire la pluralità dei suffragi. Gates intanto, conosciute queste mene, e le nuove speranze, donde procedevano, il giorno diciassette molto per tempo ordinò tutto il suo esercito alla battaglia, e mandò dicendo a Burgoyne, giunto essere il tempo prefisso a sottoscrivere; perciò si il facesse immediatamente, o si combatterebbe. Questi non si fe più pregare. L' accordo fu sottoscritto , il quale intitolarono: convenzione tra il Luogotenente Generale Burgoyne, ed il Maggior Generale Gates. Le principali condizioni, oltre quelle per le provvisioni, ed altre cose

An. da somministrarsi all'esercito britannico durante il di C. suo cammino per a Boston, e la sua dimora in que-\*777 sta città, furono che le genti uscissero dagli alloggiamenti con tutti gli onori della guerra, colle corde accese, coi tamburi battenti, le bandiere spiegate, le artiglierie da campo; deponessero le armi, e lasciassero le artiglierie in un luogo a posta presso un'antica Fortezza; avessero la facoltà d'imbarcarsi liberamente, e di passar in Europa da Boston, con patto però non potessero portar le armi contro l'America durante la presente guerra; non fossero sparpagliate, è i soldati smembratı daglı Uffiziali loro; le chi. mate, ed altri uffiz militari fossero permessi; ritenessero gli uffiziali le spade; tutte le robe dei privati fossero salve, le pubbliche si consegnassero di buona fede; non si svaligiassero le bagaglie; tutti coloro, che seguitavano il campo di, qualsivoglia condizione, o paese si fossero, godessero il benefizio della capitolazione; e fosse fatto abilità ai Canadesi di ritornarsene alle case loro.

Non solo le condizioni di quest'accordo, se si considera il disperato frangente, a cui si trovava l'esercito britannicocondotto, sono moltoa questo onorevoli, ma Gates per uno acomma cortesia, e per un benigno riguardo verso i vinti, fe ritrarre dentro gli alloggiamenti le sue genti, acciocchè moleste spettatrici non fossero alle inglesi, quando elleno deponevano le armi. La qual cosa gli si dee non solamente ad umanità, ma a sopportazione, ead altezza d'animo recare, imperciocche già sapeva egli le inudite depredazioni, che andava facendo all'uno del Barbari sulla destra riva dell'Hudsoni il Generale Vaughan, e come avesse questi tutto il villaggio d'Esopo inesorabilmente arbo, e distrutto. Egli è debtio nostro di non passar sotto silenzio, che siccome Gates in

tutto il corso di questa guerra sulle rive dell' Hudson compi tutte quelle parti, che ad accorto, valo-di C. roso e sperto capitano di guerra si appartengono , 1777 così medesimamente niuna di quelle lasciò indietro, che adornar sogliono gli animi generosi, onesti e civili. E questa amorevolezza usò verso i sani, ma più ancora verso i malati, che la fortuna dell'armi aveva posto nelle sue mani, ai quali tutti quei soccorsi se ministare, che meglio per la condizione delle cose seppe, e potè. Sommava l'esercito americano il di dell'accordo a un dipresso a quindici migliaia di soldati, dei quali dieci migliaia a circa di stanziali; l'inglese a 5701, cioè 2412 Tedeschi, e 3370 Inglesi tra combattenti, e non combattenti. Acquistarono gli Americani quarantadue pezzi di belle artiglierie tra cannoni, obici, e bombarde, da 4600 archibusi, una quantità notabile di cartocci, di bombe, e di palle, di carcasse e di altri instrumenti da guerra.

Cotal fine ebbe la spedizione inglese sulle rive del foume del Nort, la quale cominciata con grandissima riputazione cadde in tania difficoltà, che coloro, i quali ne avevano sperato si prosperi successi, ne ricevettero gravissimo danno; e quei che si grandemente ne avevano temuto, ne riportarono grandissimo benefizio. Certo è, che, se ella fu disegnata prudeutemente, siccome a noi pare, fu improv vidamente governata da coloro, che dovettero mandarla ad effetto. Conciossiache il buon successo suo dipendeva in tutto dagli sforzi uniti dei Generali, che comandavano sa i laghi, e di quelli, che amministravano la guerra della Nuova-Jorck. Ma invece, procedendo con separati consigli, quando uno veniva, l'altro se ne andava. Allorquando Car-

200221 1019

As, leton si era impadronito dei laghi , Howe non che di C. salisse per l'Hudson alla volta di Albania, osteg-1777 giò nella Cesarca, e si volse verso la Delawara. Quando poi Burgoyne entrò vincitore in Ticonderoga, Howe s' imbarcò per andare ad assaltar Filadelfia, e così l'esercito canadese restò privo dell'aiuto, che aspettava dalla Nuova-Jorck. Forse credette Howe, che la presa di Filadelfia, città tanto principale fosse, per isbigottire sì fattamente gli Americani, e tauto i disegni loro disordinasse, che doyessero, o venire a patti, o far debole resistenza. Forse ancora avvisò, che il correre con possente esercito contro le parti di mezzo, e, per così dire, dentro il cuore stesso della lega, fosse un molto efficace mezzo di diversione in favore dell'esercito settentrionale, di maniera che non sarebbe stato in potestà degli Americani il mandar genti sufficienti sull' Hudson a contrastargli. Forse finalmente trasportato dall'ambizione si era fatto a credere da se solo potere, ed esso solo dover godere la gloria del por fine alla guerra. Ma ella è cosa, che ognuno può di per se stesso conoscere, che qualunque potesse essere l'importanza dell'acquisto di Filadelfia, non era però da paragonarsi a patto nessuno con quella della congiunzione in Albania di due eserciti Canadese e Jorchese. Poichè, che l'insignorirsi di quella città dovesse dar vinta totalmente la guerra, era molto dubitabile; la congiunzione degli eserciti verisimile. Senza di che gli Americani sarebbero venuti per impedir questa ad una campale battaglia, l'evento della quale non poteva quasi esser dubbio, nè per la susseguente congiunzione terminativo.Oltreacció due eserciti, i quali entrambi concorrer debbono allo stesso fine, ciò molto meglio, e più

convenientemente possono fare, quando più vicini sono l'uno all'altro, che non quando ne son lonta-di C. ni. Per quanto a noi pare adunque la presente fa-1777 zione è stata e bene immaginata nel suo principio, e con tutti i convenienti mezzi, eccettuata però quella peste degl' Indiani, dai Ministri britannici accompagnata; sicchè, giusta l'opinione nostra, non abbiano essi meritato quei rimproveri, che e nel Parlamento, e dagli scrittori parziali venneroloro in questo proposito fatti. Beneci sembra, che forse perchè portassero troppo rispetto alla persona, alla fama, al grado, ed alla militare esperienza di Guglielmo Howe, abbiano commesso errore col non mandargli ordini più risoluti. Perciocchè da quanto noi abbiam potuto spillare ci pare, che gli ordini datigli dai Ministri in proposito della cooperazion sua coll'esercito canadese siano stati piuttosto discretivi, che assoluti; e dal difetto di questa cooperazione nacque evidentemente tutta la rovina dell'impresa. Gates dopo la vittoria mandòspeditamente al Congresso il colonnello Wilkinson a portar le felici novelle. Arrivato, ed introdotto disse; .. Stare l'intie-", ro esercito britannico cattivo a Saratoga; l'ame-" ricano pieno di sanità e d'ardire aspettar gli or-" dini loro. Deliberassero i padri, a quale impresa pro-" pizia alla patria dovesse la forza, la virtà, e la " prontezza sue dirizzare ". Il Congresso rendè immortali grazie a Gates ed alle sue genti. Decretò, si presentasse Gates con una medaglia d'oro gettata espressamente, tramandatrice ai posteri di così chiara vittoria. V' era in quella coniato il ritratto del Generale colle parole intorno: Horatio Gates, Duci strenuo; ed in mezzo: Comitia Americana. Era sul rovescioraffigurato Burgoyne in attodi render la spada,

11.13 =1176 Ax. e dietro da una parte e dall'altra i due eserciti d' Indic, ghilterra, ed' America. Sopra stavano intagliate que-1777 ste parole: Saltus regionum septentrion. e sotto quest'altre: Hoste ad Saratogam in deditione accepto. Die XVII Oct. MDCCLXXVII.

Se alle novelle di si felice caso si rallegrassero gli Americani, non è mestiere di dirlo. Cominciarono a promettersi maggiori prosperità; ognuno si avvisava, essere sicura la independenza. Tutti sperarono, e non senza molta ragione, che così lieto evento fosse finalmente per indur la Francia, e gli altri Potentati, che stavano con essa, a scoprirsi in favor dell'America, cessati essendo idubbi sui futuri accidenti, ed il pericolodi pigliar il patrocinio di una nazione perdente. Mentre Burgovne si trovava a si strette condizioni ridotto, Clinton era partito sul principio d'ottobre dalla Nuova-Jorck con poco più di tre migliaia di soldati pèr recarsi alla sua fazione sull' Hudson in soccorso di quello. Occupavano gli Americani comandati dal Generale Putnan le aspre montagne, tra mezzo le quali scorre velocemente il fiume del Nort, e che incominciano ad innalzarsi nelle vicinauze di Peek's hill. Oltre la fortezza del luogo, essendo in mezzo di queste montagne le rive del fiume ripide, e quasi inaccessibili, avevano gli Americani assicurati i passi in diverse guise. Stavano più in su a sei miglia di Peek's-hill sulla sponda occiden-tale due Forti chiamati l'uno Montgomm ery e l'altro Clinton, divisi fra loro da un torrente, chescendendo dalle vicine montagne scorre nel fiume. Eran essi posti su certi colli aspri e scoscesi molto, dimodochè dalle falde loro non vi si sarebbe potuto salire, ed erano del tutto signori di quel fiume. Altre via non v'era aperta al nemico per accostarsi ai

144

medesimi, che quella di entrar fra le montagne più sotto verso Stony-point, e passando per luoghi dif-di G. ficili e stretti riuscirloro a sopraccapo. Matali erano 1777 queste forre, che, se si fossero convenevolmente guardate, sarebbe stato il passare, non che malagevole, impossibile. Poichè poi il nemico non potesse, navigando, oltrepassargli, s'erano ficcati dentro del fiume triboli, e fatto uno stecconato, protetto eziandio da una grossissima catena di magnifica opera da una riva all'altra. Queste cose si erano fatte con mirabile industria e fatica. Erano difese dalle artiglierie del Forte, da una fregata, e da certe galeotte sorte un poco sopra lo stecconato. Tali erano i ripari, che i repubblicani avevano rizzati sulla destra riva, e dentro le acque dell'Hudson per tener serrati questi passi, dei quali in tutto il corso della guerra erano stati in tanta gelusia; perchè sono essi la sbarra e lo steccato al nemico, che volesse scendere dal Canadà. Sulla sinistra poi sopra un poggio molto elevato, ed a quattro o cinque miglia distante all'insù di quei di Clinton e di Montgommery avevano piantato un Forte, che nominarono Independenza, ed un altro chiamato Costituzione a sei miglia più in su di questo dentro un'isola vicina alla riva sinistra. Anche qui avevano coi triboli, e con uno stecconato interrotta la navigazione del fiume. Stava Putnam alla custodia di questi passi, il quale aveva con se da seicento stanziali, ed alcune cerne, il numero delle quali era incerto. Un Clinton americano governava nei Forti.

Sapeva benissimo il Generale britannico, che l'assalire i Forti Clinton e Montgommery di fronte sarebbe stata opera piuttosto impossibile, che difficile. Fece pertanto il disegno di andare all'assalto Ay con riuscir loro a ridosso, entrando nelle forre presso di C. Stony-point. Ma perchè gli Americani non pensas-1777 sero di mandar grossi rinforzi alle guernigioni, determinò di far le sue determinazioni sulla sinistra del fiume, come se suo intendimento fosse di voler assalire il Forte Independenza. Per la qual cosa sbarcò con tutte le genti il giorno cinque ottobre a Verplanks-point poco sotto a Peek's-hill, deve Putnam aveva le sue stanze. Questi si ritirò più in su a luoghi alti e disagiosi. Gl'Inglesi, imbarcatisi di nuovo la maggior parte la notte, sbarcarono la mattina seguente per tempissimo sulla destra riva a Stonypoint, e rattamente entrati nelle strette salivano per alla volta dei Forti. Intanto per le mosse, che andavano facendo le navi inglesi, e per la piccola presa di genti lasciate a Verplanks point continuava Putnam a credere, che l'assalto fosse diretto controil Forte Independenza. In quetto mezzo cam minavauo gl'inglesi per la via delle montagne sollec itamente. Il governator Clinton s'era tardi accorto dell'avvicinarsi dei nemici. Sopraggiunsero contro l'uno e l'altro Forte nel medesimo tempo gl'Inglesi, e fugati di leggieri i primi feritori, ch'erano usciti fuori per intrattenergli, andarono a furore all'assalto. In questo punto era arrivato anche il navilio inglese, e fulminava colle artiglierie. Gli Americani , quantunque si fossero veduti gli avversari addosso fuori di ogni opinione loro, si difendettero però gagliardamente buon pezzo; ma finalmente non potendo sostenere il ferocissimo impeto degli assalitori, esseudo anche troppo deboli per poter acconciamente fornire tutte le fortificazioni, dopo grave perdita di morti e di feriti cedettero, e si ritirarono. Molti, tra i quali il governatore Cliuton, essendo pratichi de'luoghi, scam-

parono. La strage fu grande, irritati gl'Inglesi dalla Ax. resistenza e dalla morte di alcuni uffiziali. Arsero gli di C. Americani le fregate e galeotte loro. Gl'Inglesi s'im- '777 padronirono dello stecconato e della catena.

I Forti Independenza e Costituzione, avvicinatisi gl'Inglesi da terra e da acqua, furono i giorni seguenti votati, ed arsi dai difensori. Gl'impedimenti del fiume vennero in mano degli assalitori. Tryon fu mandato il giorno nove a distruggere in fondo una terra chiamata il villaggio Continentale, nel quale avevano i repubblicani in gran copia ammassate le munizioni.

In cotal modo vennero in poter degl'Inglesi i forti passi delle montagne dell'Hudson, chegli Americani sforzati si erano di assicurare con ogni maniera di fortificazioni. Erano essi riputati meritamente le chiavi della contea d'Albania. E si vede, che se i Reali fossero stati più grossi, avrebbero potuto porgere un efficace soccorso all'esercito di Burgoyne, e forse far piegare in favor loro tutta la fortuna della settentrionale guerra. Ma non potettero concorrere all'impresa, sia per esser di gran lunga troppo deboli, sia perchè Putnam ingrossatosi fino alle sei migliaia di combattenti per la congiunzione delle milizie del Connecticut, della Nuova-Jorck e della Cesarea gli minacciò da fronte ed alle spalle.

Non poten do gl'Inglesi vincere si posero in sul depredare. Il giorno tredici Jacopo Wallace con una armatetta di fregate sottili, ed il Generale Vaughan con una grossa presa di soldati salirono pel fittine, mettendo a sacco, a fuoco, ed a sangue tutto ciò, che loro si parava davanti; barbarie tanto più da condannarsi, quanto più ella non era , nè poteva essere di giovamento alcuno. Si avvicinarono ad una bella e fiorita terra chiamata Kingston, o E sopo, posta sulla

An riva occidentale del fiume e scacciati a furia dicandi C. nonate i repubblicani, entraron dentro, e tosto vi ap-1777 piccarono il fuoco da ogni parte. Arse tutta; una sola casa non virimase in piè. Arsero medesimamente una considerabile quantità di munizioni da guerra e da bocca. Allegò Vaughan per giustificare si barbarico furore, che i repubblicani avessero tratto dalla finestre. La qual cosa negaron essi con maggior fondamento di probabilità. Poichè e' pare, che la terra abbandonassero, tostochè osservarono, che le genti del Re erano sbarcate sulla vicina spiaccia. Queste crudeltà usavano i Reali nel medesimo punto, in cui Gates concedeva onorevoli termini al vinto esercito di Burgoyne L'americano scrisse una lettera molto grave, e sdegnosa a Vaughan, nella quale, dolutosi prima aspramente dell'Arsione di Esopo, e dalle orribili devastazioni usato sulle due sponde del fiume continuò con dire; in cotal modo sperare i Generali ,, del Re le genticonvertire alla real causa? Ma le cru-" deltà loro operare un contrario effetto; l'indepen-" denza fondarsi sul disdegno universale dei popoli; " più abili Generali, e più anziani, che non si ri-,, putasse il Generale Vaugham egli stesso, aver la " fortuna della guerra in sue mani posti ; poter un " di la condizion loro diventar la sua, ed allora nes-,, suna umana cosa poter dalla giusta vendetta di " un offeso popolo salvare. "

Ma Vaughan e Vallace, udito, che Gates si avvicinava velocemente marciando, non istettero più a soprastare. Smantellati i Forti, e portando seco loro il bottino si allargarono da quei confini, e se ne tornarono in un colle restanti genti di Clinton più che di passo alla Nuova-Jorck. Molto fu notabile il danno, che gli Stati uniti ricevettero da questa correria degl'Inglesi su per le rive del fiume Hudson ; perchè credendosi universalmente, che quei luoghi alti edi C. scoscesi fossero del tutto inaccessibili alla furia del '777 nemico, viavevano in grandissima copia ammassato ogni sorta di armi e di munizioni. Di artiglierie, tra quelle che guernivano i Forti, e quelle che si trovarono sulle navi arse, o distrutte, o prese, se ne perdettero meglio di cento pezzi didiversa grandezza; quindici a ventimila libbre di polvere, delle palleall'avvenante, ed ogni ordigno atto a fabbricare, od acconciare tutti quest' instrumenti da guerra.

'Intanto l'esercito cattivo s' incamminava alla volta di Boston . Partendo da Saratoga passava tra mezzo le fila dell'esercito vincitore, che stava attelato a bella posta lungo la strada, e sui vicini colli da ambe le parti. Si aspettavano i brobbj, egli scherni. Nissuno fiatò : memorabile esempio di temperanza cittadina e di militar disciplina. Per istrada saccheggiarono a rotta ogni cosa, massimamente quei lanzi incorreggibili; onde la gente giudicò, da quello che facevano vinti, a quello che farebbero vincitori. Arrivarono a Boston, ed ebbero gli alloggiamenti nelle baracche di Cambridge. Gli abitatori gli avversavano, non potendo sgozzare l'incendio di Charlestown, e le novissime rapineX

Y Burgoyne, fatta la capitolazione, provò dal canto dei Generali americani ogni sorta di cortesia. Gates lo convitò alle sue tavole. Pareva taciturno e shattuto. Il conversare era onesto, e nulla si toccò delle disgrazie per non fargli male. Solo gli chiedettero. come gli fosse bastato l'animo di ardere gli abituri del povero popolo. Rispose, sì aver fatto, perchècosì gli avevano imposto di fare, o perchè le leggi della guerra per la propria difesa cosi richiedevano. Que- $T \cdot IV$ .

An gli uomini linguacciuti della Nuova-Inghilterra se ne di Caempievano la bocca. Ma queste erano intemperanze 177 li plebe. Gli uomini civili lo accarezzavano. Schuyler ra gli altri lo fece gentilmente accompagnare da un Aiutante di campo sino in Albania, e lo albergò in casa sua, dove la sua donna tutte quelle gentilezze gli usò, che da una gentildonna meglio desiderare si potevano. Eppure Burgoyne nei contorni di Saratoga, dove Schuyler possedeva larghissimi poderi, gli aveva fatto ardere una bellissima magione, di magazzini, e di altri edifizi per un valsente di piùdi trecentomila franchi. Arrivato poia Boston il Generale Heath, che comandava al Massacciusset, lo accolse in casa sua, e complì con lui con termini di cortesìa. Andava a posta sua e veniva per la città, senza che gli facessero le affoltate intorno per dirgli villania,

Ma però gli sltri uffiziali non isperimentarono tanta agevolezza. I Bostoniani non gli volevano alberger nelle case loro. Perciò furon fatti alloggiare nelle baracche. Se ne dolse Burgoyne prima col Generale Heath, e poi con Gates, allegando, che il mal trattamento ,e poco convenevole al grado loro fatto s gli uffiziali ers un rompimento della fede data nella capitolazione di Saratoga. Si aggiunse a questo, che Burgovne, dubitando, non arrivassero in Boston. dove l'imbarco doveva aver luogo giusta gli articoli della capitolazione, sì tosto per la malvagità della stagione le navi necessarie per trasportar l'esercito in Inghilterra, aveva ricerco Washington, perchè consentisse, che invece di Boston, a'imbarcassero a Nuovo-Porto nell'isola di Rodi, od in qualunque altro luogo del Sound. La quale richiesta non credendo Washington sver facoltà nè di negare, nè di concedere, l'avea al congresso trasmessa, perchè

definisse egli. Dispiacque grandemeute al Congresso questo menar per parole; e massimamente quel di C. protestare della rotta fede; pel quale poteva ripu- 1777 tarsi Burgoyne sciolto da quella, che egli stesso aveva dato. Parve altresì al Congresso, che le navi condotte a Boston pel trasporto delle genti non fossero sufficienti a tanta moltitudine, nè bastantemente provvedute di vettovaglie per un si lungo tragitto. E finalmente notò che gl'Inglesi non avevano puntualmente osservati i patti nel consegnar le armi, non avendo rimesse le fiaschette da tenervi entro le polveri, ed altri arnesi, i quali, se non sono armi, all'uso di queste peròstrettamente appartengono. Della qual cosa per altro Gates molto, ed efficacemente giustificava gl' Inglesi. Per la qual cosa il congresso, che voleva la gara, e che cercava le cavillazioni, perchè non avrebbe voluto che i cattivi s'imbarcassero per timore, che, contro i capitoli, andassero a congiungersi con quelle dell'Howe, od almeno, che arrivando molto per tempo in Inghilterra, avesse il Governo Inglese facoltà di mandarne tosto altrettante in America . decretò dovesse Burgoyne fornire al Governo Americano i ruotoli delle rassegue, dove annoverati fossero per nome, e per grado non solo gli uffiziali, ma ancora i sotto uffiziali, e perfino tutti gregari. Parve cosa strana all'Inglese, e perciò si andava divincolando per non fornirgli. Howe poi procedeva con molta grettezza e sofisticheria negli scambi dei prigionieri; il che accresceva vieppiù i disgusti ed i sospetti. Da questa renitenza dell' uno e dell' altro entro maggiormente in sospetto il Congresso; e perciò stanziò, si soprassedesse all' imbarco del Burgoyne, e di tutte le gen-

An ti cattive, fino a tantochè una chiara ed espressa di C. ratificazione della convenzione di Saratoga non fos-1777 se convenevolmente dalla Corte della Gran-Brettagna al Congresso notificata. Mandarono nel medesimo tempo al Generale Heath, ordinandogli, se alcune navi da servire all'imbarco arrivassero nel porto di Boston, queste dovesse tostamente sforzare a dipartirsene. Provvidero di vantaggio, si moltiplicassero le guardie attorno le genti burgoniane. Rescrisse Burgoyne, giustificandosi con molto efficaci parole, ed affermando, non essersi mai creduto disobbligato dai capitoli di Saratoga, e promettendo, darebbero per iscrittura ciascuno, e singoli gli ussiziali la fede di osservar quei capitoli Tutto su indarno. Il congresso non si lasciò svolgere, e fu giuocoforza ai cattivi, se ne rimanessero in Ameriça. Cosa, che riusci loro molto grave, e servi di pretesto ai Ministeriali per gravar gli Americani colla nota di perfidia, Se poi questi sospetti dal canto degli Americani avessero stabile fondamento, noi lasceremo in dubbio, senza biasimare l'imprudenza di Burgoyne , o lodare le cautele , o condannar la diffidenza del congresso. Certo è bene, che in quei raucori ed alterazioni civili le appareuze diventavano realtà, e le probabilità certezze. Certo è aucora, che a quei tempi molto si richiamarono gli Americani della perfidia Inglese, e gl' Inglesi della

Veduto Burgoyne, che uon poteva impetrare per glialtri, pregò per se, ed ottenne facilmente di putersene ritornare in Inghilterra. Infatti poco tempo dopo partitosi arrivò a Londra, dove si mise tosto giù a vociferare, ed a tempestare contro quei Ministri, dei quali poco prima aveva con ogni studio rierercato il quali poco prima aveva con ogni studio rierercato il

infedeltà Americana.

favore, e dai quali, trascurato un antico e provato AN. capitano, aveva ricevuto la opportunità di far chiaro di C. il nome suo con una grande ed onorata impresa. Non 1777 mancarono a Burgoyne nè l'ingegno svegliato, nè la scienza, nè l'esperienza dell'armi. Ma uso in quelle guerre germaniche non si muoveva, se non sicuro, e lentamente, e solo quando erano tutte le cose abbondantemente in pronto. Nè andava ad alcuna fazione, se nou allora, che tutte le più strette regole della militare arte stat'erano osservate. Male conobbe egli il modo di esercitare la guerra americana, la quale doveva spedita essere, e fatta alla leggiera. In una regione, come l'America è, tanto frequente di passi forti e difficili, e contro un nemico più destro ad afforticarsi, a scorrere in masnade, a dar gangheri, a porra agguati, a mozzar le vie alle vettovaglie, a tagliare i ritorni, doveva meglio usarsi la celerità, che arrecava un pericolo presente, ma evitabile, che la tardanza, la quale colla presente sicurezza arrecava un pericolo futuro ed inevitabile. Si perde la occasione di vincere, perchè non si volle mai correre il rischio di perdere; e per non essersi voluto por niente in arbitrio della fortuna, non si potè guadagnare il suo favore. Senza di che l'adoperare i Barbari nelle guerre non fu mai principio di buoni e stabili successi; nè fu mai uso dei capitani prudenti il provocar l' inimico colle minacce, od il disperarlo colle arsioni e colle ruberie.

[26] Mentre verso tramontana si governavano le cose in questa fortuna, veleggiavano per l'alto mare coll' armata loro i fratelli llwose, incerti, a quali dei due partiti si appiglierebbero, o di entrare nella Delavara, ovvero di prendere il cammino pel golfo del Chesapeach, a fine di andara sopra la città di Filadelfa.

Ax Stava Washington nella Nuova-Cesarea pronto a socdi C. correre ai passi dell'Hudson, se l'armata britannica 1777 volta si fosse a quei contorni, od a Filadelfia, se alla volta di questa città si fosse incamminata. Intanto, finchè si avessero le novelle certe della via tenuta da quella, e dei disegni dei capitani britannici, sentendosi venir addosso una si gran piena, faceva tutti quei provvedimenti, che migliori immaginar sapeva per abilitaril suo esercito a sostenere il peso di tanta guerra. Procacciava nuove armi e munizioni; faceva ragunate di milizie da tutte le vicine provincie, e chiamava a se tutti quei reggimenti di stanziali, che per la difesa dell'Hudson risparmiare si potevano. Tutte queste genti poi esercitava diligentemente alle mosse, ed alle fazioni militari. Nella qual cosa di grandissima utilità riuscivano, e l'esempio, e gl'insegnamenti degli uffiziali francesi, i quali si erano testè condutti a militare nell'esercito americano. Tra questi e per la nobiltà del sangue, e per losplendore della persona, e per la fama dell'onesto costume teneva il primo luogo il marchese de La-Favette, il quale, siccome sogliono agli animi generosi facilmente riuscir careed accette legenerose imprese, così questa d'America, parendogli, come a quasi tutti gli nomini di que' tempi, e particolarmente ai Francesi, non solo generosa, ma ginsta ed alta, grandemente amava e favoriva. Nel che tanto più vivi erano i suoi desideri, quantochè oltre il candore dell'animo suo, era egli in quell'età constituito, non passando i diciannove anni, nella quale non solo il buono par buono, ma bello; ed in cui l'uomo non solo ama, ma s'innamora. E parendogli mille anni di trovarsi presenzialmente in quei fatti, dei quali si gran fama suonava in Europa, fin dal 1776 aveva il suo pensiero di volersi in America condurre ai Commissari americani in Parigi disvelato; i quali a ciò fare molto lo con-di C. fortarono. Avutesi poscia le novelle delle sconfitte 1777 della Cesarea, e parendo a quei di non che pericolante, disperata la fortuua della Repubblica, eglino con onesta sincerità dal suo proposito il dissuadevano. Aggiunsero, ch'erano delle cose loro rimasti così bassi per le infelici novelle, che non erano valevoli a noleggiar una nave, la quale il potesse in America trasportare. E' sama, che il valoroso giovane rispondesse, esser appunto quello il tempo di servire alla causa loro. Quanto più erano i popoli sfiducciati, tanto maggiori effetti dovere la sua dipartita operare; e poiche procacciar la nave non potevano, una nenoleggerebbe del suo per trasportar se, e gli spacci loro in America. E come disse, così fece. I popoli molto si maravigliavano, e molti discorsi facevano del consiglio preso da un nomo di si chiaro nome. La Corte di Francia, o che facesse le viste per non ingelosir l'Inghilterra, o che questo fosse in vero l' intendimento di lei d'impedir questa andata, ordinava a La-Fayette, non istesse a partire. Dicesi, mandasse anche navi a posta per intraprenderlo nelle acque delle Antille. Ciò nonostante, dipartendosi egli dall'amata donna, che garzonissima era, s'imbarcava, e navigato alla larga da quelle isole arrivava in Georgestown. Non omise il Congresso nissuna di quelle dimostrazioni, che potessero persuadere al Francese, ed universalmente ai popoli, in quanto grado ei tenesse la sua persona, il suo buon animo, ed i pericoli, che, siccome pareva, aveva corso, e correva tuttavia per esser venuto soccorrere di presenza alla pericolante America. Riceveva egli nel grato animo queste dimostrazioni del Governo americano.

\* neganyl

Ar e promettava, di voler far tutto quello, che meglio di C. sapeva e poteva. Solo richiede, gli fosse fatto abilità 1777 di servir a proprie spese, e d'incominciar a militare come volontario. Questa generosità e modestia del marchese de La Fayette riusci tanto più grata agli Americani, quanto che parecchi fra quei Francesi, i quali condotti si erano ai soldi dell'America, volevano, e grosse paghe tirare, ed i più alti gradi nell' esercito americano riempire. Il Deane era quello, che questi patti era ito facendo in Francia con coloro, i quali velevano agli stipendi americani condursi. La qual cosa molto dispiacque al Congresso, e fo causa principale, per cui poco poscia mandò lo scambio a Deane nella persona di Giovanni Adams. Il Congresso decretò, che siccome il marchese de La-Fayette pel suo zelo verso la libertà, per la quale gli Stati Uniti combattevano, aveva lasciato la famiglia, i parenti, e gli amici, ed era ito a sue spese ad offeriri suoi servigi senza voler trar paga, o altro emolumento godere ; e che molto desiderava di spendere la sua vita in difesa loro, così si accettavano i suoi servigi; e per quel riguardo, che si doveva avere alla famiglia, ai parenti e dependenti suoi, avesse ad avere il grado di Maggior generale nell'esercito degli Stati Uniti. Itosene il marchese al campo molto ivi si addomesticò col Generale Washington, il quale assai lo onorò, e tenne caro. Nacque allora tra loro due quell' amicizia, la quale durò sino alla morte del Generale americano.

Stando l'esercito in questi termini forte di genti, montando la somma, incluse però le milizie pocosperimentate alle battaglie stabili, a quindici migliaia di combattenti, confidentenei Capi, e fatto attito dalla presenza, dall'esempio, e dai conforti loro, si ebbero le novelle, che l'armata nemica si era scoperta sopra il capo May , posto alle bocche della Delawara , veleg- di G. giando verso levante. Entrava tosto Washington in 1777 gelosia in rispetto alle rive dell' Hudson , le quali era stato solito avvertir diligentemente fin dal principio della guerra; e mandava a quelle schiere, che lo dovevano venir a trovare nella Cesarea da Peeck's-hill, stessero, ed a quelle che già erano in cammino, facessero alto nei luoghi loro. Compariva di nuovo il giorno sette agosto l'armata britannica a veduta della Delawara; ma spariva di corto, e non se ne sentiva più nuova per moltigiorni. L'Americano non poteva apporsi , ne accertarsi del disegno del nemico; stava dubbio, e non si muoveva, non sapendo, dove avesse quel nembo a scoccare. Ma, passati multi di, la lunghezza dell'indugio glidava sospetto, che l'intenzione dell'Howe non fosse punto di volersi condurre sull' Hudson ; perciocchè softiato avendo lungo spazio i venti da ostro, se tale fosse stato il disegno del Generale inglese, avvisava benissimo, chegià sarebbe al destinato luogo pervenuto. Inclinava dunque a credere, che avessero gl'Inglesi in animo di far impressione in qualche parte delle provincie meridionali. Dubitava in vero del golfo di Chesapeack; ma essendo questo poco lontano dalle bocche della Delawara, vi avrebbe il nemico già dovuto comparire. Considerate Washington tutte queste cose temevadi Charlestown di Carolina. Main questo caso nou avrebbe potuto arrivare in tempo coll'esercito per soccorrere a quella città. Oltre a ciò quel paese era mortalissimo per le malattie, massimamente nella stagione che correva. Howe poi avrebbe potuto imbarcar di muovo le sue genti, e gettarsi improvvisamente a scaricare a Filadellia, la quale, essendo spogliata di

Ay capitano e di gente da guerra, non avrebbe avuto ridi C. medio. Per la qual cosa si risolveva di ristarsi per es-1777 sere più propinguo alle cose della Pensilvania, lasciando le Caroline totalmente esposte all'impeto delle genti nemiche, e solo fondate in su quelle difese che di per se stesse potevano apparecchiare. Ma per compensare i danni, che elleno avrebbero potuto ricevere, si determinava di procedere contutto l'esercito alla volta del fiume del Nort , per voltarsi quindi , come più convenevole gli parrebbe, o contro Burgoyne versoil Forte Edoardo, o contro Clinton verso la Nuova-Jorck sprovveduta della più gran parte de' suoi difensori. Appena aveva fatto questo disegno. che ricevè le novelle essere il nemico comparso con tutte le sue forze nel Chesapeack. Ciò pose fine incontanente a tutte le ambiguità, e l'animo suo dubbio piegò in una certa parte. Mandò spacciatamente ordinia tutte le diverse schiere, venissero a gran giornate a rannodarsi nelle vicinanze di Filadelfia, per quindi procedere alla punta del golfo di Chesapeack! Comandò alle milizie della Pensilvania, della Marilandia, della Delawara, e delle parti più settentrionali della Virginia, corressero alle insegne, ed andasseroa congiungersi coll'esercito principale.

["Mentre queste cose si procedevano dal canto degli Americani, entrava l'armata inglese a piene vele nel Chesapeack, e navigava col vento i fil di ruota verso la punta di questo golfo, la quale chiamano Elk-head, ossia capo dell'Elk. Avera quest'armata, a subito dupo la sua partenza da Sandy-hook sperimentato i venti molto contrari, sicchè penò ben una settimana per girare i capi della Delawara. Avendo quivi i capitani britannici avto lingua, che avevano gli Americani con tali impedimenti interrotto la navigazione del fiume, che il poter salire sino a Filadelfia era divenuta cosa affatto impossibile ( quau-di C. tunque, secondochè alcuni credono, si sarebbero fa-1777 cilmente potute sbarcare le genti a Wilmington, dond'era uno stradone molto comodo per a Filadelfia ) si fermarono di voler procedere al Chesapeack, e l'esercito su di quelle terre della Marilandia sbarcare, le quali vicine essendo al capo d'Elk, sono anche poco lontane da Filadelfia. Ma nella gita dalla Delawara al Chesapeack soffiarono i venti si fattamente contrari, che si passò oltre la metà d'agosto prima che potessero entrar in questo golfo. Il quale indugio su d'incredibil nois alle genti inglesi affoltate e stivate nelle strette navi coi cavalli, e cogli innumerevoli arnesi dell'esercito nella più calda stagione dell'anno. Sarebbe anche stato molto pregiudiziale alla sanità dei soldati, se non che i Capi avevano provveduto di vettovaglie, di camangiari, e di acqua una copia inestimabile. Il mare si mostrò più favorevole nel Chesapeack, e viaggiandovi a golfo lauciato già tenevano le terre della Marilandia. Così si avvicinavano l'uno all'altro i due eserciticon grande aspettazione dei popoli. In questo mezzo tempo fu fatta da Sullivan una rilevata fazione contro l'isola degli Stati, prospera nel principio, infelice nel \* fine. Perciocche sbarcatovi prima, e fattivi molti prigionieri, funne poscia ributtato con non lieve perdita de'suoi. Quindi s' incamminò rattamente alla volta di Filadelfia.

XII gioruo 25 agosto sbarcava l'esercito britannico, nel quale si noveravano diciotto migliaia di soldati, non lungi dal capo dell' Elk. Era esso fornitissimo di tutte le cose appartenenti all'usodella guerra. Solo difettava di cavalli, tanto pei soldati, quanto per le

An. salmerie, essendone morti molti per carestia di stradi C. me il precedente inverno, ed alcuni nell'ultimo tra-3777 gitto dalla Nuova-Jorck all'Elk. Il quale difetto non potevanon nuocere grandemente alle genti regie ne' luoghi piani della Pensilvania, ed in que campi atti a ricevere cavalli, ed a maneggiarvisi larga guerra. Il giorno venzette procedette Howe coll' antiguardo a capo d'Elk, ed il di seguente a Gray's-hill. Là venne poscia a congiungersi con lui Knyphausen col retroguardo, che era stato lasciato indietro, finchè lo sbarco di tutti gli arnesi fosse stato condotto a fine. Tutto l'esercito pigliò gli alloggiamenti dietro il fiume Cristiana, avendo Newark alla dritta, e Pencada, ossia Atkins, alla sinistra. Una colonna condotta da Cornwallis, incontratasi nei corridori di Maxwel gli fugò cacciandogli sino al di là di White-clay-creek con perdita di alcuni morti e feriti.

L'esercito americano, mostratosi innanzi tratto per la città di Filadelfia per tener in fede gli amici, e per isbigottire gli avversi, acciò non pazzeggiassero, andava, affine di arrestar l'inimico, ad accamparsi dietro il White. clay-creek. Poco poi lasciati i corridori nel campo medesimo, si ritirava Washington col grosso dell'esercito dietro il Red-clay-creek, alloggiando coll'ala sinistra a Newport presso il fiume Cristiana, e sullo stradone che conduce a Filadelfia, e colla dritta a Huckesen. Ma questa positura di sito analamente era difendevole; e l'inimico, che si era ingrossato per l'accostamento del retroguardo guidato da Grant, tenendo a bada colla sua destra la battaglia degli Americani , faceva le viste di voler girare colla sinistra dietro il loro destro fianco. Considerate queste cose, Washington ritirò le sue genti dietro il fiume Brandywine, e pigliò gli alloggiamenti

sui poggi, che da Chadsford si distendono da mae- AN. stro a scirocco. I corridori di Maxwel ronzano sul di C la destra del Brandy wine per bezzicare, ed intrat- 177 F tenere all'uopo l'inimico. Le milizie sotto i comandamenti d'Amstrong guardavano un passo più sotto l'alloggiamento principale di Washington, e l'ala dritta più in su guerniva la sponda del fiume a certi luoghi più difficili a varcarsi. Il passo di Chadsford, siccome più agevole di tutti, era custodito dalla più grossa e migliore schiera di tutta l'oste. Ordinato in tal modo l'esercito, aspettava il Generale americano l'incontro dell'Inglese. Equantunque il Brandywine, essendo facilmente guadoso qua elà, non potesse servire di sufficiente difesa contro l'impeto del nemico, tuttavia erasi sulle sue sponde fermato, avvisandosi benissimo, che volere o nò, non si poteva evitare la battaglia, e la città di Filadelfia salvare, se non colla vittoria. Howe mosse prestamente la fronte del suo esercito più innanzi, non però senza molta cautela. Arrivò a Kennen-square poco distaute dal fiume, e di là mandava i corridori a far cavalcar il paese a dritta verso Wilmington, a sinistra sulla strada per a Lancastro, e da fronte verso Chadsford. I due eserciti si trovavano a sette miglia distanti l'uno dall'altro, scorrendo tra di loro il Brandywine.

La mattina degli undeci settembre in sul far del ig l'Inglesi andavano alla battaglia. Aveva Howc spartito il suoceercito in due schiere. La dritta sotto gli ordini di Knyphausen, la sinistra sotto quei di lord Cornwallis. L'intendimento suo era, che, mentre la prima faccase sembianza con egni possibile dimostrazione di sforzare il passo di Chadsford, dimodochè i Repubblicani non potessero l'attenzione

Ax loro rivolgere ad un'altra parte, la seconda montando di C. su per la riva del fiume, edando una gran giravolta. 1779 lo andasse a passare là , dove, essendo in più rami diviso, è più facilmente guadoso. S' incontrarono i primi feritori inglesi coi corridori del Maxwel, e tostamente gli uni cogli altri si mescolarono. A prima giunta questi eran ributtati indietro; poi ricevuti rinforzi dal campo rincacciarono gl' Inglesi. Ma infine venute medesimamente in soccorso loro nuove genti, e prevalendo i Reali di numero, Maxwel con tutti i suoi fu costretto a ritirarsi al di là del fiume. Sopraggiungeva colla sua schiera Kuyphausen, ed assaltava molto furiosamente colle artiglierie il passo di Chadsford, e faceva ogni dimostrazione, come se lo volesse sforzare. Si difende vano gagliardamente gli Americani; mandando anche gli armati alla leggiera sulla destra del fiume per noiare gli assalitori sui fianchi. Ma furono tosto a viva forza rincacciati al di là, ed allora Knyphausen instava più che mai per passare il fiume, come se veramente avesse avuto in animo di passarlo; e tempestava, e menava un rumore incredibile. In tal modo teneva egli occupatissimo il nemico in questa parte della baltaglia .

Intanto iva Cornwallis girando colla sinistra schiera chetamente, e velocemente verso la parte superiore del Brandywine. Arrivara senza essere osservato alla diramazione, e senza ostacolo passava i due rami a Trimbles el a Jeffery's ford alle due dopo mezzo giorno. Scendeva quindi frettolosamente sulla sinistra riva del fiune, e difila vasi per la via di Dilworth contro il fianco destro dell'esercito americano. Non tardò il Generale repubblicano a ricever la notizia di questa mosa del nemico; e, siccome souole avvenire in somiglianti casi, i rapportatori magnificavanire in somiglianti casi, i rapportatori magnificava-

no la cosa dicendo, che l'Howe di presenza guidava la schiera. Appigliossi perciò tosto a quel partito, che di C. meglio era conveniente, sebbene pieno di molto ar- 1777 dire. Avvisò adonque di passare con tutta la battaglia e l'ala sinistra il fiume, e con feroce assalto attritare Knyphausen. Pensava ottimamente, che la vittoria avuta sopra la destra del nemico avrebbe abbondantemente compensato il danno, che questi avrebbe potuto fare colla sua sinistra sforzando la dritta degli Americani a ritirarsi. Ordinò pertanto a Sullivan, varcasse il fiume ad un passo superiore colla sua schiera, ed assaltasse la sinistra di Knyphausen. Egli intanto si metteva all'ordine per traghettar più sotto, e fare impressione contro la destra. Già si avviavano gli uni e gli altri alla fazione, quando arrivarono le novelle, esser falso quello ch'era vero, cioè che il nemico non avesse varcato il fiume presso la diramazione, e che non si fosse mostrato sul destro fianco dell' esercito repubblicano. Ingannato dal falso avviso Washington si ristette; e Greene, che già passava colla vanguardia, fu fatto tornare indietro. Mentre si stava con questa incertezza, ecco, che si ebbero le certe novelle, che non solo gl'Inglesi avevano varcato, ma che di più si avviavano grussi, e minacciosi contro il destro fianco. Era l'ala destra degli Americani composta delle schiere dei Generali Stephens, Stirling e Sullivan, la prima in un sito più alto su per la via del fiume, e per conseguente più vicina agl' Inglesi; le altre due prossimane per grado, quella di Sullivan essendo la più bassa. Tosto questi allontanarono dal centro dell'esercito, corse a congiungersi colle due prime, e siccome più anziano, pigliò il comandamento di tutte tre. Washington accompagnato da Greene si avvici-

## 6 GUERRA AMERICANA

AN. no anch'eso con due grossi squadroni all'ala destra, di C.e piglò gli alloggiamenti tra questa e quelle geni, 1977 che avvea lasciate di rincontro a Chadsford sotto i comandamenti di Wayne, acciocche ostassero al passare di Kuyphauseu. I due squadroni poi guidati da Washington servivano di schiera di riaccossa per correre secondo il bisugno in aiuto di Sullivan, o di Wayne.

FINE DEL TOMO QUARTO



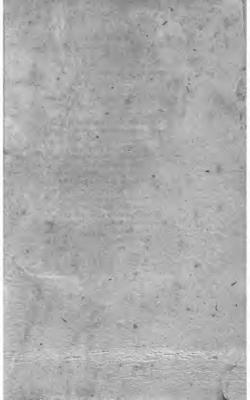

quasi compiuta quella del Principato , di Rignopo Galluzzi , noi crediamo di far con grata si nostri Signori Associati annunsiando loro che ci prepariamo

a pubblicare altresi l'altra dei due ammari.

È inutile per il colto Pubblico il tessere in un maruresto i pregi di critica, di stile, e di filosofia, dei quali questa interessantissima Istoria ridonda.

Con l'istesso sesto, carta, caratteri coi quali si sone già pubblicate le Opere sopra indicatessi, adora e inoltre del Ri. tratto degli Autori respettivi impresso da valente bulino, il Prezzo dell'Associazione sarà di Paoli quattro per ogni Volume corrispondente a pag. 256, e totta l'Opera sarà circa 15. Tomi. Le Associazioni si riceveranno dai principali Libraj della Città di Firenze, e delle altre Città di Tostano.

des se distante

CONTRACTOR OF CO.



